



F643

DE





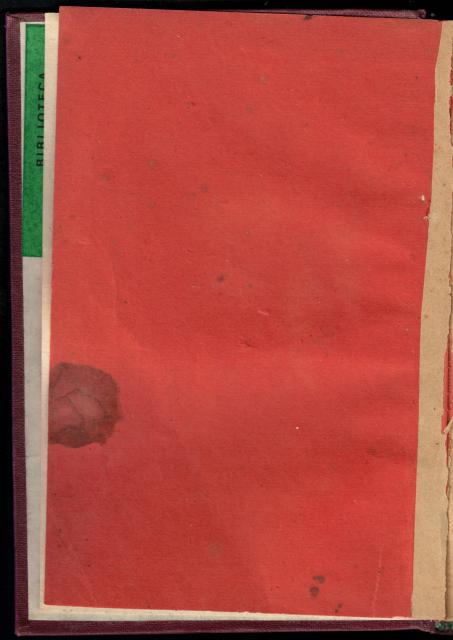

FONDO PLIM

GUIDA ILLUSTRATA DI

# -EMONIEPRANDE-

## E SUE ADIACENZE

COMPILATA DA

RANIERI AGOSTINI

CON CARTA TOPOGRAFICA



( II MIGLIAIO )

FIRENZE TIPOGRAFIA E. DUCCI 1892 Proprietá Letteraria

SLIC VERNIO, BALL, 3

#### ALL' ILLUSTRE

# CAV. R. H. BUDDEN

PRESIDENTE DELLA SEZIONE FIORENTINA

DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CHE CON INTELLIGENTE COSTANZA

VO LLE E SEPPE PROPAGARE IN ITALIA

GLI STUDI E L'AFFETTO

PER LE NOSTRE MONTAGNE

DEDICO QUESTO MIO LAVORO

CON GRATO ANIMO

CON LA REVERENZA DI UN DISCEPOLO

RIRIIOTECA TO ME TO A SAME CALL TO SEE THE SECOND



ggi che la stampa cit'adina inneggia alla stazione estiva di Montepiano, resa possibile dai ben intesi lavori stradali d'accesso ormai compiuti, si jaceva sempre più sentito il bisogno di una Guida che ne descrivesse la località, che



cercasse riassumerne le bellezze, che ne enumerasse i vantaggi.

Una Guida vera e propria di Montepiano non esisteva fin qui . Il Prof. Emilio Bertini che tanto competentemente descrisse la Valle del Bisenzio, disse parola di Montepiano e aveva in animo di dettarne una Guida completa, ma la mor-



te lo colse prima che egli avesse concretato il suo desiderio. E la Sezione Bolognese del Club Alpino Italiano in un suo pregevole lavoro su quell' Appennino aveva soltanto accennato ai dintorni di Montepiano.

Questa mia **Guida** della località e delle sue adiacenze é dunque la prima



che veda la luce. Per questa non risparmiai cure e fatiche; percorsi ed investigai ripetutamente i luoghi che ho descritto: ne mi chiamai soddisfatto fino a quando ebbi la convinzione che il mio lavoro, se non altro, non sarebbe rimasto inutile. Ora al cortese Viaggiatore il giudizio.



Io mi stimerò pago di averlo invogliato a visitare quelle alte vette dove spira un' aria fresca e balsamica, dove si gode la vista dei più ampj e pittoreschi orizzonti fra i bellissimi di questa nostra Italia.





#### INDICAZIONI UTILI



a Ferrovia Firenze - Pistoja - Bologna è quella che più si avvicina per la comodità di accesso a Montepiano . Anche dalla Stazione di S. Piero a Sieve , sulla linea Firenze - Faenza, si può andare a Barberino di Mugello per una bellissima strada carrozzabile , ma da questo luogo fino a Montepiano

la strada è per intiero mulattiera. Ritornando adunque alla prima indicazione, come la più conveniente, converrà discendere alla Stazione di Prato, dove si possono trovare sempre Vetture speciali per Montepiano. All'arrivo di ogni treno gli agenti di Giosuè Calamai (che tiene rimessa in Via dell' Oche), di Leopoldo Guarducci (con rimessa in Via dei Tintori) ed altri vetturali, sono ad attendere i Viaggiatori. Il prezzo delle vetture fino a Montepiano può variare dalle 20 alle 25 lire e più, a seconda del numero delle persone e dei bagagli; ad un solo cavallo il prezzo sarebbe assai minore.

Tutti i giorni vi sono anche delle **Vetture postali** che partono da Prato per S. Quirico di Vernio alle 6 e alle 8 ant, ed alle ore 3 pom; ad eccezione

del lunedì in cui non ha luogo la mattina altro che la partenza delle 8 ant.

Da S. Quirico di Vernio per Prato le vetture partono invece: una la mattina alle 6, e due nelle ore pomeridiane cioè alle 2,30 e alle 4,30. La tariffa per tali vetture è di una lira. L'orario delle dette partenze s'intende durante l'estate, perchè nelle altre stagioni viene relativamente modificato.

A Montepiano vi è un comodo Albergo e Pensione Gemmi fondato nel 1882, aperto tutto l'anno, e che si raccomanda per il buon trattamento e per i prezzi moderatissimi che vi si praticano. Per le informazioni dirigersi al Proprietario Sig. Michele Gemmi, Prato di Toscana per Montepiano, oppure in Firenze alla Farmacia Anglo-Italiana, in Via S. Gallo n. 85. Altro comodo Al-

bergo è quello dell'Alleanza e Pensione Giomi (Villa Gualtieri) tenuto dalla Sig.ra Giomi, raccomandabile parimente per i prezzi moderati e per il buon trattamento, e che resta aperto dal primo di Giugno fino a tutto Settembre. Per le informazioni dirigersi all' Hotel Alliance Via Curtatone n. 3 Firenze.

Il Sig. Giuseppe Ricci nel 1870 cominció a fabbricare in amene posizioni dei Villini da affittarsi durante la stagione estiva. Al presente può disporre di due ville grandissime e due più piccole, con impiantiti a smalto, corredate delle moderne comodità e riccamente ammobiliate. Per le informazioni riguardanti queste ville, rivolgersi al Proprietario Sig. Giuseppe Ricci in Via Portarossa p. 8, Negozio di Passamanterie. Anche presso alcuni possidenti del paese si pos-

sono avere delle Stanze ammobiliate.

Al prefato Sig. Ricci, unitamente al Sig. Alessandri pure di Firenze, si deve la Stazione Climatica di Montepiano; essi furono i primi a darne l'impulso, coadiuvati in seguito dal Sig. Michele Gemmi, dalla Sezione Fiorentina del Club Alpino Italiano e da altri.

Presentemente non esiste in Montepiano Ufficio Postale, ma giornalmente un'incaricato recapita le corrispondenze immediatamente dopo l'arrivo di queste all'ufficio di S. Quirico. Molto facilmenverrà in breve impiantata una Collettoria postale, ed allora è possibilissimo che la corrispondenza possa esservi due volte al giorno. Il più prossimo Ufficio Telegrafico é quello di Castiglione dei Pepoli, a cui vi si può pervenire in pochissimo tempo.

Si può accedere a Montepiano anche da Bologna, oppure dalla Stazione di Sasso, sulla linea già ricordata di Firenze - Pistoja - Bologna. Vi è pure tutti i giorni una Vettura Postale, detta comunemente la Corriera, che parte da Bologna ogni giorno alle 6 antim. ed arriva a Castiglione dei Pepoli dopo circa nove ore. Il prezzo sarebbe di lire 4,50. Parimente tutti i giorni parte da Castiglione per Bologna un'altra Corriera impiegandovi circa sette ore. Le partenze hanno luogo alle 5 del mattino a cominciare dal primo di Aprile fino a tutto Settembre, ed alle 7 ant. negli altri mesi dell'anno. Il prezzo della corsa fino a Bologna è di lire 4. Questa Corriera coincide con i treni ferroviari alla stazione di Sasso e si può benissimo profittare della ferrovia. In tal caso il prezzo diminuisce di una lira sia all'andata come al ritorno.

A Castiglione dei Pepoli non vi sono **Vetture** tranne quelle che vi pervengono dal Bolognese; pur tuttavia durante l'estate è facile potervele trovare, appunto per l'affluenza di persone che si recano ai Bagni prossimi al paese.

In quanto ad **Alberghi** veri e propri, a Castiglion dei Pepoli non ve ne sono; si può peró trovare alloggio e vitto presso Andreoli Luigi e Cipolli Claudio. Durante la stagione e per il tempo che resta aperto lo **Stabilimento dei Bagni di Castiglione**, ossia dal Giugno fino a tutto Settembre, si puó avere nel medesimo un buon vitto e comodissimo alloggio con la pensione di 9 a 10 lire al giorno, a seconda della scelta della camera, compreso il servizio, purchè i

forestieri vi si trattengano almeno sette giorni. Per una permanenza di minor durata il prezzo è da convenirsi. La spesa dell'illuminazione é peró conteggiata a parte a seconda del consumo. Per chi desidera informazioni riguardanti il detto stabilimento, sia per recarvisi per semplice diporto, come a titolo di cura, (ed in questo caso i prezzi aumentano a seconda della medesima) potranno rivolgersi al Dott. Alfonso Barbieri a Castiglion dei Pepoli, provincia di Bologna.

Castiglione dei Pepoli è provvisto di un Ufficio Telegrafico e di un Ufficio Postale.

### AVVERTENZA

La durata delle passeggiate ed escursioni è notata ad ore computando circa 130 passi al minuto per le strade carrozzabili in discesa e 100 in salita; per le strade mulattiere da 80 ai 90 passi in discesa, e dai 70 agli 80 in salita; per i sentieri da circa 65 passi nel discendere e 50, o poco più, nel salire, a seconda che il sentiero é agghiajato o con ciottoli. Valutando il passo 45 centimetri per le strade buone, e da 30 a 35 per i cattivi sentieri, si potrá approssimativamente avere la distanza chilometrica.

As durate vides to a consider of an along a relation of the molate and an action of the molate and an along and along the part is a sense of an along and in the specific of an along a part in a discourse of a control of the action of the ac







#### MONTEPIANO



er quanto curiosa sia l'antitesi che si riscontra nel nome di Montepiano, pure nessun altro può dirsi così bene appropriato. La sommità infatti del monte, che si eleva all'altezza di metri 695 sul livello del mare, non è un culmine più o meno piramidale, come lo sono per lo più le montagne in genere, ma

é formata da una superficie assai vasta, perfettamente piana. Per questo appunto ebbe il nome di Montepiano.

Prendendo la via provinciale che da Prato di Toscana conduce nel Bolognese, e fiancheggia per buon tratto sulla destra il fiume Bisenzio, (dopo aver toccato i paesi di S. Lucia, Vaiano, Usella, Mercatale e S. Quirico) si arriva allo spartiacque dell' Appennino, che in questo punto si trova a 704 metri sul livello del mare. Da questo luogo, adorno di pasture amenissime ed abbondanti, si offre allo sguardo un bellissimo panorama che rallegra e diletta, quant' altro mai. Si hanno sulla sinistra i monti: di Poggio Petto (alto metri 1121) e la Scoperta (1276). In faccia si vedono il Casciajo dell' altezza di metri 1169, il Coroncina (1195) e il Colle Basso (939), rivestiti di

grossi castagni e di bellissimi abeti. È fra questi monti che ha principio la Valle inferiore del Setta. Nella stessa direzione, e sulla destra del Torrente che dà il nome alla Valle, si scorge il villaggio di Montepiano, a cui sovrasta la bella abetina di proprietà del Sig. Ricci. Dalla parte destra poi, in mezzo ad amene praterie si vedono qua e la alcune ville eleganti del prefato Signore che spiccando su quel verde tappeto formano una veduta incantevole; la quale è coronata dal Monte Mezzana, che si eleva all' altezza di 892 metri.

Non esistono notizie storiche antiche riguardo a Montepiano, avvegnache questa località non avesse in quell' epoca altro che poca importanza. Solo verso il 1000, si trova essere stata fondata una Badia distante di quì circa un

chilometro e mezzo. Del resto i Romani dovean conoscere questo valico dell'Appennino, che è uno dei più agevoli e comodi; e se ne ha prova non dubbia nelle monete di quel Popolo che si ritrovano più qua e più lá nello scavare i fondamenti di qualche casa, o semplicemente nel lavorare i terreni.

La popolazione di Montepiano ascende a circa 1300 abitanti di costumi
semplici, e d'indole conseguentemente onesta e tranquilla. Industrie speciali nel paese non vo ne sono, giacchè
ogni famiglia, possedendo un tratto di
boscaglia e poche terre, vive colla propria industria, coltivando queste nell'estate, e recandosi durante l'inverno a
lavorare nelle maremme Toscane. Questi
abitanti sono ripartiti in sette frazioni
con la denominazione seguente:

- 1. La Badia di S. Maria a Montepiano; con annesso piccolo borgo, chiesa e casa parrocchiale, è situata sulla sinistra del Setta per la strada che conduce in Val di Brasimone, ed ha una popolazione di 200 abitanti.
- 2. Montepiano propriamente detto, alla destra del Setta, sulla via provinciale la cui popolazione è di 270 abitanti.
- 3. Il Casone alla sinistra del Setta e quasi in faccia a Montepiano con abitanti 80.
- 4. La Cascina di Tronale sulla destra parimente del Setta, lungo la strada per Boccadirio con 200 abitanti.
- 5. La Storaia situata sulla sinistra del medesimo Setta, distante da Montepiano circa due K.m; poco al di sopra della strada di Castiglione; e che unitamente alle case circonvicine forma una popola-

zione di 250 persone.

- 6. RISUBBIANI che è situato lungo la strada che conduce a Barberino di Mugello, con 170 abitanti.
- 7. Castagnaccio e Perela presso la vecchia strada che da S. Quirico conduce a Montepiano, la cui popolazione é di 100 abitanti.

L'altezza di Montepiano col raggiungere metri 765 sul livello del mare rende l'aria assai pura e ricca di ossigeno; e quindi il clima è del tutto privo di umidità. E benchè talora qualche poca di nebbia nasconda la vetta delle montagne circonvicine, pur tuttavia vi si ferma per poco tempo, attese le correnti che spirano dalle foci del Setta e del Bisenzio. Queste rendono altresì il clima mitissimo; giacchè la sua massima temperatura non oltrepassa ordinariamen-

te i 26 gradi; e in media è circa 20, talchè il caldo puó dirsi bandito di quì. Che ai zi sull'imbrunire suole ogni sera spirare una brezza assai fresca, la quale rende necessario il cuoprirsi convenientemente.

Da varie polle sgorgano in più luoghi acque freschissime e buone, e rendono più ameno e salubre il soggiorno in questo luogo folte selve di castagni, e vaste abetine con la loro ombra e con le continue esalazioni resinose, cosicchè è un luogo adattatissimo per passarvi l'estate. Ed infatti nella stagione calda è frequentato da moltissimi forestieri, non solo per semplice diporto, ma anche per trattenervisi, giacchè vi si trovano due comodi alberghi con pensione tenuti inappur tabilmente, dove mentre si offrono camere eleganti ed un vitto eccellente si praticano d'altra

parte mitissimi prezzi.

Si vuole che in epoca assai remota il culmine pianeggiante ove al presente trovasi il villaggio propriamente detto di Montepiano, ed il Casone, con parte ancora della località verso la Badia di S. Maria fosse un lago. S' ignora per qual cataclisma possa essersi formato; ma non è del tutto improbabile la congettura che esso abbia avuto origine da una grossissima frana precipitata nel Torrente Setta, nel punto detto il Mulinuccio, distante dal villaggio circa 4 Chilometri. Arrestato per tal modo il corso dell' acque queste dovevano naturalmente estendersi, e si estesero difatti per gli adiacenti terreni, finchè non trovarono da aprirsi l'uscita per qualche parte. In progresso poi di tempo, corrosa la frana, rientrarono nel loro letto, continuando il corso così bruscamente interrotto.

E che la cosa sia avvenuta in tal guisa vien chiaramente dimostrato dal trovarsi sotterra qua e là degli abeti saldissimi, (alcuni dei quali veramente smisurati ) la cui lavorazione è facilissima, e che acquistano, esposti all' aria, una durezza considerevole. Inoltre si trovano in più luoghi e quasi al medesimo livello vari rialzi di terra ridotti presentemente a coltivazione, che formano come un bacino: nel lavorare i quali si è notato e si nota a profondità più o meno maggiore uno strato di rena, mescolata con ghiaia e ciottoli molto arrotondati, e dello spessore quasi costante di circa un metro: segno evidente che un qualche corso di acque ve l' ha un tempo depositata. A conferma pi questa congettura è parimente da notarsi che alcuni campicelli tra Montepiano ed il Casone portano tuttora il nome di lago, forse perchè furon formati dopo lo scolo dell' acqua ivi stagnante.

Vogliono alcuni che in Montepiano avesse i natali il celebre scultore
Lorenzo Bartolini. Altri all' opposto sostengono che Egli sia nato a Savignano. Checchè sia di ciò, il certo è che
la famiglia Bartolini era di Montepiano,
dove essi possedevano una casa, nella
quale Lorenzo passò la sua fanciullezza.
Sull' architrave della porta di questa
casa situata quasi alla metà del villaggio, in prossimità della Chiesa succursale della Parrocchia, si legge la seguente iscrizione:

M. E. C. P. RINALDO BARTOLINI F. A. D. 1731 cioè Michele e Caporale Pier Rinaldo Bartolini fecero Anno Domini 1731.

Per onorare la memoria di questo insigne scultore fu solennemente collocata nel 1887 sulla facciata della medesima casa una stupenda iscrizione in bronzo, che qui trascriviamo, dettata da quell' eletto ingegno del Comm. Giuseppe Guasti di Prato.

IN QUESTA CASA DEI BARTOLINI
VISSE FANCIULLO
LORENZO
CHE RESE ALLA STATUARIA
LA EFFICACIA DEL VERO
LE GRAZIE DEL BELLO
CHIEDENDO AL CUORE L' IDEA

NEL LUGLIO DEL MDCCCLXXXVII GLI ALPINISTI PRATESI

ALLA NATURA LE FORME

Innumerevole fu il concorso della popolazione circonvicina allo scuoprimento della detta lapide: ed accrebbero lustro e decoro alla cerimonia le rappresentanze dei Comuni di Vernio, di Cantagallo e di Carmignano, non che quelle del Club Alpino Italiano nelle Sezioni di Firenze e di Bologna, e della Stazione Alpina di Prato. Intervennero altresì: la Società pratese di Scherma, le rappresentanze del Circolo Artistico di Firenze, della Stampa, e la Societá Operaja di Vernio. In questa circostanza furono pronunziati applauditissimi discorsi, eccitanti i presenti a seguire l'esempio del Bartolini, che da umile condizione avea saputo e voluto elevarsi a si grande altezza di fama.

Da Montepiano possono farsi delle bellissime gite alpine con tutto agio e comodo, e che lasciano anche la facilità di poter essere di ritorno ad ora di pranzo. Per chi poi desidera vie comode consigliamo di incamminarsi verso la Storaja per la strada di Castiglion dei Pepoli; farà così la sua gita senza affaticarsi, giacchè la via per due o tre chilometri corre perfettamente piana.



## DA MONTEPIANO ALLA BADIA S. MARIA



ome abbiamo più sopra accennato la Badia di S. Maria a Montepiano risiede sulla sinistra del Setta, a un chilometro e mezzo circa da Montepiano propriamente detto. Per andarvi occorre incamminarsi per la strada provinciale che conduce a S. Quirico, e dopo di aver oltrepassato le ultime case

del villaggio di *Montepiano*, giunti quasi di laccia al *Casone*, si troverà sulla destra una via discreta, e quasi totalmente piana, che passa presso la così detta abetaja grande di proprietà dei Signori Gualtieri. Quì la strada si biforca; conviene attenersi alla destra, e dopo non molto cammino si scorgerà la *Badia* a cui presto si arriva, impiegandovi in tutto circa mezz' ora.

L'origine della Badia di S. Maria a Montepiano rimonta verso il 1000: giacchè è fama che un Beato Pietro Eremita morto nel 1010 avesse scelto questo luogo per condurvi vita ritirata dal mondo. In progresso di tempo sembra che altri, allettati da quella vita solitaria e tutta assorta nella contemplazione, gli si dessero a discepoli, e così la sua umile cella fu per opera

dei Conti di Vernio convertita in un cenobio assai vasto, se devesi arguire da ciò che presentemente ne rimane. (1) Del resto è certo che per ben due volte ha dovuto subire demolizioni: la prima volta per ordine del Governo Granducale nel 1837, in cui piuttosto che restaurare questa Badia, ne fu atterrata

<sup>«1»</sup> Il Repetti scrive che, nel 1510, essendo vacato la Chiesa Abbaziale per la morte dell' Abate Commendatario Conte Ridolfo dei Bardi, fu conferita a Giovanni Vescovo di Aquileja dal Pontefice Giulio II. Il detto Giovanni implorò l'aiuto della Signoria di Firenze, poichè dal Conte Giovanni dei Bardi e da altri di quella famiglia ne veniva impedito il possesso; molto più che le possessioni della Badia erano state comprese, e come tali, considerate dentro lo Stato Fiorentino, per la vendita dei beni ecclesiastici decretata nel 1374.

una buona parte; l' altra nel 1843, allorquando essendo già in più parti scosse e disgregate le muraglie, un violento terremoto aggiunse altri danni, tantoche si rese necessario demolire ancora per salvar qualche cosa. Ed è da notarsi che in tali demolizioni fu spesa l' ingente somma di L. 27000: somma che impiegata a tempo, avrebbe certo salvato dalla rovina quell' antichissimo monumento di arte Cristiana. È poi veramente da deplorarsi che con queste demolizioni andassero distrutti molti lavori di pittura pregevolissimi, che si attribuivano a Cimabue ed a Giotto.

L' area oggi occupata dalla casa Parrocchiale, era, a quanto sembra, quella di un antico quartiere dei Conti di Vernio, e le stanze ora ridotte ad uso di Sagrestia, furono un tempo l' abitazione del Vice - Abate.

Sulla porta della Chiesa esiste, assai deteriorato dall' intemperie, un affresco rappresentante la Madonna col Bambino, e due colombe portanti nel becco un piccolo cartello col motto Ave Maria. Si crede che sia lavoro di Cimabue o della sua scuola. L' architrave della porta è in pietra, intagliata rozzamente. Avanti all' ingresso della Chiesa vi è un piccolo portico; e nella parete che è volta al Nord si leggono due iscrizioni, delle quali una antichissima in pietra, fu trovata dal Parroco Don Ireneo Fedeli tra le macerie, ed è così concepita:

ANNO M. V.
HEDIFICATA
FUIT HAC ABAT
IA QAM RESTA
VRAVIT ANNO M. V.
LXXXIIII DOMINVS PRES (BITER)
IO (ANNES) ET DOMINVS PANDOLFVS

Le pareti interne della Chiesa dovevano esser del tutto dipinte a buon fresco. Ma l'ingiurie del tempo, e più ancora il pennello dell' imbianchino ha fatto scomparire i dipinti; e solo da un lato si vedono quattro figure di Santi al naturale, e dall' altro un S. Cristoforo alto ben 5 metri. Ancor questi si attribuiscono a Cimabue o a Giotto; e socome le altre ridotte in quello stato deplorevole di conservazione, che il Rev.do Don Enrico Tartoni ha così ben dipinto in alcuni suoi versi di circostanza. Sulla parete sinistra trovasi un bassorilievo in terra cotta, che rappresenta un prodigio operato dal Beato Pietro: e l'iscrizione in pietra sottoposta ci fa conoscere che nella parete eran dipinti i miracoli del Beato Fondatore. L' iscrizione è la seguente:

A. M. D. C. -- IN QUESTA MURAGLIA PER MANO DEL CELEBRE -- CIMABUE E-RANO DIPINTI CON FIGURE AL NATURALE -- I MIRACOLI DEL BEATO PIETRO FON-DATORE; I QUALI -- GUASTATI DALLA LUNGHEZZA DEL TEMPO, PERCHÈ -- NON SE NE PERDA LA MEMORIA SONO STA-TI ESPRESSI -- IN QUESTO BASSORILIEVO L'ANNO MDCC.

Dietro all' altar maggiore vi è un bassorilievo in pietra arenaria, e discretamente conservato, rappresentante la Vergine seduta col Bambino piangente sulle ginocchia; ha dalla sinistra le immagini di S. Pietro e S. Paolo, e dall' altra l' Arcangelo Gabbriello. Credesi che sia lavoro della Scuola Pisana, e che rimonti circa al 1200. Fu fatto fare da un Abate per nome Benvenuto, come leggesi sotto i piedi della Madonna « Abbas Benevenutus fecit ». Sopra

l'altare è tenuto giornalmente un Cristo scolpito in avorio, molto ben fatto, e tanto che viene comunemente attribuito a Donatello. In fondo alla Chiesa trovasi il Battistero, nelle cui pareti adiacenti si vedono alcuni dipinti di nessun pregio. (1)

<sup>«1»</sup> Ho trovato nell' Archivio della Chiesa, una memoria indicante l'erezione di questo fonte, che io qui trascrivo. «Il Fonte Battesimale fu eretto nel 1789 a di 11 Aprile giorno del Sabato Santo, per ordine dell' Ill.mo Sig. Conte Flaminio de' Bardi, Abate della Badia stessa, e fatto la benedizione per la prima volta dal P. Giuseppe Nutini per commissione del R. P. Pellegrino Scatizzi di Montepiano allora Cappellano di questa Chiesa Abbaziale. "Nell' istesso Archivio vi è il primo Stato di Anime, che principia appunto col di 4 di Aprile 1786 e che fu compilato per cura del Rev.do Giovanni Andrea

Tozzini di Cavarzano Vice - Abate e Parroco. Vi si trovano altri registri che fanno congetturare con assai fondamento essersi la Badia di Montepiano eretta in Parrocchia a quell'epoca, poichè quello dei Matrimoni comincia il 28 Novembre 1771, e nell'altro dei Defunti, la prima partita si trova registrata sotto il di 12 Giugno 1770. Anche quello in cui si notavano le Messe in suffragio dei medesimi, ha per prima data il di 10 Aprile 1787.



## DA MONTEPIANO A S. QUIRICO DI VERNIO.



alla bellissima strada provinciale, sulla quale risiede Montepiano, discendendo dalla parte di mezzogiorno, e passando per il paese di Sasseta si arriva a S. Quirico. Da Sasseta, volgendo a sinistra, vi si puó egualmente pervenire, traversando l'antico castello dei Conti di Vernio, denominato La Rocca.

Chi volesse poi godere di deliziosi e variati panorami, e desiderasse di recarvisi a piedi o con cavalcatura, lasciando da parte molte altre vie e la stessa strada provinciale, può scegliere una delle due che quì accenniamo.

Potrebbe primieramente prendere per la via che da Montepiano passando per Risubbiani conduce al Mugello; ed in poco più di mezz' ora arriverà allo spartiacque appenninico nel luogo detto la Crocetta, d' onde godesi una bellissima veduta all' intorno. A questo punto si abbandona la via del Mugello e piegando a destra si discende lungo il Rio Meo, passando pel Piano delle Pertiche, e quindi per il Masso al Telajo. La valle tende sempre ad allargarsi allo sguardo del Viaggiatore, sicche ad un certo punto lascia scorgere sulla de-

stra a cavaliere di un poggio quasi isolato il castello dei Conti di Vernio, e di fronte in basso il paese di S. Quirico. Dalla Crocetta a S. Quirico si impiega circa un ora di cammino.

L'altra via assai più lunga della sopraccennata, ma anche più pittoresca e non meno divertente, è quella di incamminarsi per la Badia, ed oltrepassata questa località e giunti al Tabernacolo del Romito, prendere il sentiero che è sulla sinistra. Dopo avere attraversato il Setta si sale costeggiando per poco tratto di via un torrentello fino alle Capanne dell' Alpi di Cavarzano, impiegandovi in circa cinque quarti d'ora. Di qui si volge verso mezzogiorno, e si prende il sentiero a destra, che fiancheggiando il monte di Poggio Petto conduce alle Casette di Grivigiana, e quin-

di a Cavarzano o Cavarsano, come lo chiama il Repetti nel suo Dizionario geografico della Toscana. Questo antico villaggio situato in amenissima posizione, appartenne fino dal mille ai Conti Cadolingi di Fucecchio, e nel 1114 passó ai Conti Alberti. Proseguendo, si passa da Poggiole e dopo non molto tratto di via si giunge a S. Quirico, impiegandovi dalle Capanne dell' Alpi di Cavarzano circa due ore o poco più; e così in complesso circa tre ore e mezzo di cammino.

Il paesetto di S. Quirico di Vernio, è situato alle falde del Monte Mezzana, precisamente sulla confluenza del Rio Meo nel torrente Fiumenta. ed è Capoluogo del Comune omonimo, la cui superficie è Km. q. 54, e la popolazione di 4750 abitanti. È Collettoria Postale di prima classe ed ha una stazione di

Reali Carabinieri.

Il palazzo Municipale è un antica possessione dei Feudatarii nel paese, ed ora appartiene alla Compagnia Laicale detta di S. Niccolò di Bari. Una buona strada carrozzabile (che dal ponte di S. Quirico. al ponte sul Setta, posto alla fine di Montepiano, misura 9 Km. di lunghezza.) vi passa in prossimità, ed è l' ultimo tratto stradale della provinciale Bolognese, ultimato appunto in quest' anno.

Le prime memorie storiche che si riscontrano intorno a Vernio risalgono al secolo X, nella quale epoca la Consorteria dei Magnati, che oltre il territorio di Vernio, comprendeva anche quelli di Castiglione dei Gatti nell' Appennino Bolognese, di Mangona, di Luciana, di Montecarelli, dello Stale ed altri, divise que-

sti feudi, e suddivise la stirpe medesima in più branche e famiglie di Conti. Così Vernio fu assegnato alla Famiglia dei Conti Alberti di Prato, estinta nel secolo XVI, e da non confondersi con quella degli Alberti di Firenze. Si trova che nel 1250 Vernio veniva lasciato per testamento da un Conte Alberto, figlio di altro Conte Alberto e della Contessa Tabernaria, a due dei suoi figli, Guglielmo ed Alessandro. Nove anni dopo cioè nel 1259, dovè Vernio subire un assedio per parte dei Fiorentini, perchè Napoleone, fratello di Alessandro e Guglielmo, escluso dal Padre dall' aver parte nella possessione di Vernio, avea tolto ai fratelli, allora in giovane età. il castello e si trovava per ciò in guerra con la Repubblica Fiorentina. Dopochè questa l' ebbe a lui ritolto lo dette ad

Alessandro; alla cui morte successero nella Signoria i due suoi figli Nerone ed Alberto. Il primo lasciò la Contea a Donna Margherita sua figlia, non potendo succedergli il figlio Contino per essere stato dichiarato dalla Signoria di Firenze ribelle e fuoruscito. Margherita adunque ebbe il dominio di Vernio, cui portò in dote al nobile Messer Benuccio Salimbeni di Siena. In questo medesimo tempo, cioè nel 1325, Spinello bastardo e nipote di quel Conte Alberto figlio di Alessandro, e che era Signore del Castello di Mangona, uccise a tradimento lo Zio nella propria camera, e vendè detto Castello col suo distretto alla Repubblica Fiorentina. Però nel 1328 fu da questa consegnato a Benuccio Salimbeni e sua Consorte, sicchè vennero ambedue ad esser padroni non solo della

Contea di Vernio ma eziandio di quella di Mangona. Se non che accadde che nel 1332 morì Benuccio e la vedova di lui vende ambedue i Feudi a Messer Andrea di Gualterotto de' Bardi di Firenze, a cui vennero consegnati tre anni dopo. Andrea de' Bardi tenne tal signoria fino al 1340, nel qual anno essendosi ribellato ai Fiorentini, fu dal Comune assediato in Vernio, e gli furon tolte le due Contee; delle quali se volle rientrare in possesso dovè sborsare fierini 4960 per quella di Vernio, e 7750 per quella di Mangona. Nel 1343 la Repubblica Fiorentina dette l'investitura di quelle Contee al fratello di Messer Andrea, Conte Pietro Bardi, insieme alfacoltà di potervi dimorare con la sua tamiglia, a piacimento però della Repubblica medesima.

In seguito venuto a morte il Conte Ridolfo dei Bardi, per testamento scritto nel Febbraio del 1693, lasciò molti dei suoi beni ad una Compagnia laicale erettasi in Vernio sotto il titolo di S. Niccolò da Bari, la quale venne per tal modo a dividere il dominio con i discendenti di quel Conte. Questi però cercarono di assicurarsi l'esclusivo dominio feudale di Vernio; e collegando i diritti concessi col diploma di Federigo I al Conte Alberto, con quelli sanciti dagli Imperatori Carlo IV e Leopoldo I, (1' ultimo dei quali veniva rinnuovato ai Conti Bardi nell' anno 1697) reclamarono presso la Corte Cesarea nel 1778 i loro diritti feudali sul territorio di Vernio. Ad essi fu fatta ragione, e vi rimasero signori fino al 1797, quando soppressi dai Francesi tutti i feudi fu riunito la

Contea alla Repubblica Cisalpina. Ritornato poi alla sua sede il Granduca Ferdinando III, con sentenza proferita da tre giudici a ciò appositamente destinati, fu conservato a favore dei Conti Bardi ogni diritto livellario, dipendente però dal dominio diretto. Ma dopo il trattato del 1814 fu definitivamente riunita al Granducato di Toscana.

Dell' antico castello non restano ora che piccolissimi avanzi. Esso era situato sopra di un erto poggio, a cavaliere del Rio Meo, e di una diramazione di questo nel Fosso di Casigno, e del Rio di Sasseta. Sembra che restasse abbattuto al principio del nostro secolo, a tempo dell' invasione Napoleonica, nella quale epoca fu pure spezzata una campana grossissima che era in cima alla torre, che, a quanto si dice, nei giorni

in cui sofiava la tramontana, si faceva udire fino da Prato.

Da questo luogo l'occhio può liberamente spaziare su di un'estensione vastissima. Infatti sul lato destro abbiamo il Monte di Torre Luciana, su cui alcuni avanzi di grosse muraglie indicano il luogo dove esisteva una fortezza, che nel 1341 apparteneva ai Conti Bardi in comune con i Conti di Montecarelli, signori del poggio di Montagnana in quel di Cavarzano. Si scorge quindi il Poggio del Baco, e Bucciano, fra cui fanno bella mostra di se alcuni casolari.

Di fronte si vedono i *Monti di* Castiglioni sopra a Usella in Val di Bisenzio, Foraceca, ed il Monte delle Coste sopra a Prato, il qual monte ben si distingue dagli altri per la sua forma

piramidale; e quindi nel basso i paesi di S. Quirico e di Mercatale.

Alla sinistra poi abbiamo il Monte Torricella, e tanti altri che lungo sarebbe il nominare.

Quantunque dalle ingiurie del tempo e degli uomini il Castello di Vernio sia rimasto assai danneggiato, pure dalle vestigia che ne restano si può arguire dell'antica forma. Esso era recinto di grossissime mura, ed aveva due porte di pietra scarpellata, che anche oggi si vedono. Dall' ingresso dalla parte di levante, che è quello che guarda la montagna, vi è una depressione nel terreno, e sembra dovesse esservi il ponte levatoio. Nell' interno vi si ammira tuttora il palazzo feudale, con cinque finestre antiche, ed altre quattro rimodernate; al primo piano del quale

vi è un salone vastissimo, con quattro finestre, di cui due sono state richiuse. In questa sala vi si vede un camminetto colossale in pietra. Da un lato un fabbricato serviva da fattoria, ed un altro era destinato pel Tribunale; e nell' alta rocca vi erano le segrete, delle quali presentemente rimangono alcuni avanzi di una soltanto.

Nel rio di Casigno, nel rio Baco, e nel rio Meo si ritrovano varie
sorgenti di acque sulfuree; anzi in quest' ultimo rio un Signore del paese formò col cemento una specie di piccolo
pozzetto, per poter attingere quell' acqua con un bicchiere; ma essendo la sorgente in mezzo al torrente, si confonde
facilmente con le acque di esso, e cosi viene a perdere molto delle sue proprietà. Altre sorgenti sulfuree si trova-

no in questo medesimo punto, ed appaiono dalle spaccature dello scoglio che
quì forma il letto del torrente, ed è
probabile che tutte derivino dalla medesima polla. Che se tutte queste acque fossero raccolte, io ritengo se ne
potrebbe trovare utile non dubbio, tenuto conto se non altro dell' abbondante
quantità loro.

Nell' antica chiesa parrocchiale nulla vi è di pregevole, ma nel vestibolo della cappella dell' Opera Pia di S. Niccolò di Bari, vi si ammirano due pilette in bronzo per l'acqua santa del Giambologna, e sopra a queste due medaglioni pure in bronzo, in uno dei quali stà scritto dispersit, dedit pauperibus; e nell'altro vi è l'effigie del Conte Ridolfo dei Bardi.

incovery of the 5

## DA MONTEPIANO A CASTIGLIONE DEI PEPOLI

- X8K

hi avesse vaghezza di condursi fino a Castiglione dei Pepoli, che trovasi quasi alla medesima altezza di Montepiano, ossia a metri 690 sul livello del mare, alla metà circa del Monte Gatta, (alto metri 1045) dovrá traversare il ponte sul Setta, e quindi continuare per la provinciale Bolognese,

e alla distanza da *Montepiano* di K.m. 7 giungerà a *Castiglione*; impiegandovi poco più di nn' ora.

Per distinguere questo luogo da tanti altri villaggi che portavano in antico, ed anche tuttora il medesimo nome, si chiamava Castiglion del Gatto, ed anche della Gatta, dal nome appunto del monte sulla cui pendice risiede orizzontalmente. Cambió poi il nome in quello di Castiglione dei Pepoli, allorche divenne proprietà di questa cospicua famiglia bolognese.

Sembra che la sua origine sia antichissima, e che esistesse già ai primi tempi della Romana Repubblica. Di ció ne fanno fede le monete rinvenute, e che insieme a molte altre dei tempi del primo impero si conservano a Bologna. Si vedono tuttora in qualche luogo

molti ruderi di antiche torri, che gli eruditi riconoscono di un epoca antecedente ai Feudi. Del resto nulla di certo
si può asserire, giacchè mancano le vetuste memorie che andarono perdute il
6 del mese di Luglio del 1809, allorquando dai briganti Ceccarini Angiolo
di Roncabilaccio, e Nucci Luigi di Ca'
di Capiella fu appiccato proditoriamente
il fuoco all' archivio, che rimase totalmente distrutto. Si sa però che l' intero paese fu del pari distrutto nel 1317,
(1) e che risorto dalle rovine si resse

<sup>«1»</sup> Forse rimonta all' epoca di questa distruzione uno scheletro rivestito della sua armatura di ferro, assai guasta dalla ruggine, il quale fu trovato nel 1864 sotto una grossa lastra di pietra, nel fare i fondamenti per la casa del sig. Dott.

con statuti, magistrati e milizie proprie. Nella Biblioteca civica di Bologna si trova una Riforma dei detti statuti che fu compilata nel 1617.

È certo che Castiglione era il Capoluogo della Contea dei Pepoli, la quale comprendeva Castiglione, Baragazza e Sparvo; più i villaggi di Calvare. Muscarolo, Casaglio, Prediera, Rasone, Bruscolo e Boccadirio, e si estendeva in lunghezza per 7 miglia e 6 in larghezza.

Cominciarono i Pepoli ad esercitar signoria su queste terre nel 1340, allorquando Baragazza e Bruscolo furono donate dai Fiorentini a Taddeo Pepoli,

Felice Baccetti. È a deplorarsi che, per poca avvedutezza di coloro che stavano scavando, quell' armatura andasse in frantumi.

signore di Bologna, e nello stesso anno i due suoi figli Giacomo e Giovanni comprarono Castiglione (detto allora Castiglion de' Gatti) dai Conti Alberti di Mangona, i quali ne erano padroni fino dal 1209, nel quale anno vi erano stati infeudati dall' Imperatore Ottone IV. Nel Luglio del 1369 per diploma imperiale di Carlo IV venivano investiti della Signoria di Castiglione, Baragazza e dipendenze i figli di Giacomo, avendo Giovanni venduto al fratello i suoi diritti sopra la parte che gli spettava. In seguito poi questo feudo fu confermato alla Famiglia dei Pepoli nel 1579 da Rodolfo II, e nel 1700 da Leopoldo I. che anzi quest' ultimo Imperatore concesse ai detti Signori fra le molte altre prerogative, la facoltà di poter coniare monete d'oro e di argento, e

apporvi il loro stemma e cognome. Questo rilevasi da una pergamena esistente nell' Archivio dei Signori Pepoli, e che porta la data del 20 Aprile 1700. Anche Napoleone Bonaparte nel 1796 riconobbe tal signoria. Se non che, abolito il di 6 di Febbraio del 1797 il feudo, il Senato Bolognese invitò la popolazione di Castiglione, Baragazza e Sparvo ad unirsi alla Repubblica Cispadana. Per l'affezione però che la popolazione stessa aveva ai Pepoli loro Signori, rifiutò, protestando di voler continuare a reggersi con le proprie leggi e statuti. Ció fu causa che il Senato Bolognese emanasse vari proclami con rampogne e minacce, tantochè, prevalendo finalmente la ragione del più forte, dovette pur troppo quel Comune perdere la sua autonomia come tante altre terre e città.

Al presente Castiglione dei Pepoli é un importante Comune della Provincia Bolognese che ha una superficie di Ettari 5960, con circa 6000 abitanti. É Mandamento di Provincia, vi risiede un Pretore, e possiede una stazione di Reali Carabinieri.

Il Municipio, la Pretura, l' Ufizio Postale e Telegrafico, si trovano nell' antico palazzo, situato in fondo alla piazza, che fu la residenza dei Conti feudatari e fabbricato nel XIV secolo. Però i vari restauri fatti in seguito gli hanno fatto perdere, specialmente all' interno, il carattere medioevale. Da un lato esiste ancora l'antica torre edificata, circa il 1400.

Son rinomate assai le sorgenti di acqua fredda esistenti in Castiglione dei Pepoli, e che conservano costantemente la temperatura di gradi 8,7, secondo le osservazioni fatte da diversi distinti Medici, e specialmente dal Dott. Barbieri. Per questo si ritengono generalmente superiori anche a quelle di altri luoghi rinomati, ed in particolare a quelle di Oropa, che nei mesi estivi raggiungono la temperatura di 10 gradi. Da questa ottima prerogativa delle acque di Castiglione ebbe origine uno Stabilimento Balneario assai frequentato da chi si trova nella necessità o nell'abitudine di usare la cura idroterapica.

### DA MONTEPIANO

AL SANTUARIO DI BOCCADIRIO



er recarsi a Boccadirio la via più breve è quella che traversa la montagna, passando framezzo alle Case del Monte di Tavianella. Appena adunque il viaggiatore avrà lasciato Montepiano dalla parte che conduce a Castiglione dei Pepoli, e prima di traversare il ponte sul Setta, troverà sulla

destra una via mulattiera che costeggiando in piano per piccolo tratto il torrente, comincia in seguito a salire e conduce alla Cascina di Tronale. Qui conviene che egli si tenga sempre sulla destra, e dopo di aver fiancheggiato l'abetina di proprietà della Casa di Lorena, salga alle Case del Monte per una via ridotta in cattivissimo stato e tanto da sembrare un vero fosso, corrosa com' è dalle piogge, e da nessuno mai custodita o riparata. Proseguendo si arriva al crinale, donde si hanno magnifiche vedute sulla Valle del Setta e sulla Valle di Gambellato con svariatissimi panorami. Tra gli altri, merita speciale menzione quello che si scorge dopo aver percorso ancora cinquecento metri all' incirca. Si arriva infatti ad un punto in cui la strada che fin qui prospettava dal

lato di Baragazza viene invece a guardare verso il Mugello; e di là si scorge in lontananza e come in sfumatura il monte della Verna, che agevolmente si distingue dagli altri per la sua forma speciale. Dalla cima del monte fino a Boccadirio la strada è buonissima perchè mantenuta a spese dell'Amministrazione del Santuario, tantochè per giungervi si impiega da questo punto 20 minuti, mentre per salirvi da Montepiano occorre oltre ad un ora e mezzo di cammino.

Il Santuario di *Boccadirio* si trova a metri 719 sul livello del mare, a due terzi circa del *Monte Coroncina*, dalla parte di Nord - Est, ed è fabbricato sulla confluenza di un piccolo rio che scende dal *Monte di Tavianella* in un torrentello che viene dal *Monte Coron*-

cina. Il Santuario si compone di una Chiesa assai vasta di ordine composito, a tre navate, con bellissima facciata di stile dorico nella parte inferiore e jonico nella superiore, a cui accresce eleganza un bel piazzale circondato da un loggiato di ordine toscano con i tre centri di ordine dorico. All' Altar maggiore adorno di stucchi e dorature si ammira un bellissimo bassorilievo di terra , della Robbia rappresentante la Madonna con Gesù Bambino in braccio; e agli altari laterali due bassorilievi pure in terra cotta del De-Maria scultore bolognese. In fondo poi della chiesa, nella navata di mezzo, vi è un' antichissima pila per l'acqua lustrale.

Un viale non lungo ma bellissimo, fiancheggiato da alti e grossì abeti, aumenta l'imponenza, e la serietà di questo luogo tutto circondato da folte selve di castagni.

Chi bramasse al ritorno passare per Baragazza e Castiglione dei Pepoli, appena sceso il viale degli abeti dovrà volgersi a sinistra. La strada benchè mulattiera è assai buona, tantochè in circa tre quarti d'ora potrà pervenire a Baragazza. Da questo paese in un'ora e mezzo il Viaggiatore potrà giungere a Castiglione dei Pepoli. (1)

<sup>«1»</sup> Vedi Guida del Santuario di Boccadirio, per Ranieri Agostini. 1891



## DA MONTEPIANO AL MONTE MEZZANA



alla piazzetta di Montepiano dove trovasi la chiesa succursale della Parrocchia, volgendo a destra, si comincia a salire per una discreta strada mulattiera verso una piccola abetina; si prosegua, attenendosi sempre alla sinistra, ed in circa mezz'ora si arriverà alla casa denominata il Porcellese; in altri 25 minuti si perverra alla cima. Veramente straordinario, sublime, sara lo spettacolo che offrirà dalla cima quell'ammasso di montagne che si succedono le une alle altre, occupando tre quarti dello spazio circostante; mentre nella quarta parte si distende la bella pianura dell'alta Valle di Sieve, comunemente chiamata il Mugello.

Volgendosi infatti verso il Nord, si vede il Casone, aggruppamento di case formanti una frazione di Montepiano, il Monte Tronale, il Monte Casciajo e il Monte della Scoperta. Verso Ovest, il Poggio Petto, i monti di Cantagallo e il Monte delle Coste sopra Prato. Nel basso poi si scorge la Rocca di Vernio, S. Quirico, Mercatale; e più lontano nella stessa direzione e in mezzo a vari poggi si affaccia la Rocca di Cerbaja. Al Sud

si distende una fila di montagne che arriva fin presso Prato, denominata La Calvana; viene quindi Montemurello, Montesenario, Monte Giovi ed il Pratomagno dal lato della Vallombrosa; e si scorgono altresi i Castelli di S. Piero a Sieve e del Trebbio. Verso levante poi abbiamo la Falterona e tutto l'appennino del Mugello fin presso S. Lucia, dove scorgesi perfino un tratto della strada provinciale Firenze - Bologna; nella pianura si vede il paese di Borgo S. Lorenzo, e più in lontananza Vicchio di Mugello.

Dalla parte della Valle di Bisenzio scendendo a dritto per il crinale, si può arrivare alla Rocca di Vernio in circa 20 minuti, e di quì in altri 10 minuti a S. Quirico. Si può anche dalla sommità del monte, volgendosi a si-

nistra, scendere alla Crocetta, attenendosi per questo tratto sempre sulla destra del monte, e vi si arriva in circa 15 minuti. Quì si incontra la strada che da Montepiano va a Barberino di Mugello; e per giungere a quest'ultima località occorrerebbero circa due ore. Per ritornare invece a Montepiano, dalla Crocetta si volge a sinistra della stessa via e si giunge a Tondatojo in circa 20 minuti; dopo pochi passi a Risubbiani, e in altri 10 minuti si arriva a Montepiano.



### DA MONTEPIANO AL MONTE DELLA SCOPERTA



i prenda per la strada della Badia, e si prosegua oltrepassando
questa. Arrivati ad un tabernacolo, converrà tenersi a sinistra, e dopo non molto si troverà un fossatello, attraversato
il quale ed a breve distanza la strada
biforca nuovamente. Ambedue queste vie
conducono ai fianchi del Monte della

Scoperta, ma in parti opposte. Sono due strade mulattiere buonissime; quella a destra segue per un buon tratto il corso del Setta e conduce al Giogo, impiegando da questo punto circa mezz' ora, e un'altra mezz' ora da Montepiano a quì. Arrivati al Giogo si può prendere per il crinale che è rivestito di belle praterie, oppure piegare verso ponente seguendo il rio Ritorto per circa '700 metri, poi volgere verso mezzogiorno e raggiungere la casa detta Sasso Bibbio. Continuando a salire il monte nella stessa direzione, si arriverà alla cima impiegando dal Giogo circa 45 minuti.

L' altra strada a destra conduce dapprima alla Fonte al Romito, ov'è un tabernacolo con un bassorilievo in pietra arenaria rappresentante un miracolo del Beato Pietro. Si segua il sen-

tiero a sinistra, il quale dopo avere attraversato il Setta, risale costeggiando un torrentello e conduce alle Capanne dell' Alpe di Cavarzano, impiegandovi da Montepiano poco più di 3 quarti di ora. Di quì, salendo direttamente per la pendice del monte, si arriverà alla parte scoscesa che guarda la Val del Setta in circa 20 minuti; e proseguendo, in altri 20 minuti si perverrà alla sommitá, che è alta 1276 metri sul livello del mare. La veduta che godesi dalla vetta è immensa. Si ha sotto di se quasi tutta la Valle del Bisenzio, e la parte superiore di quella del Setta e di Brasimone. Si scorge la Badia, Cavarzano e Gagnaja, si vede il Mugello chiuso all'orizzonte dall'Appennino; e fra i monti della Falterona e del Pratomagno, apparisce la cupa foresta di abeti dell' Eremo di Camaldoli, che non è possibile di potere scorgere da nessun altra montagna dei dintorni di Montepiano. Si vede altresì tutta la Calvana, il Monte delle Coste, il Monferrato, la Serra dei Faggi d'Iavello, il Monte Gatta, il Coroncina e tanti altri. Il ritorno a Montepiano può farsi per una delle due strade già accennate oppure ascendendo il Monte Casciajo, o l'altro di Poggio Petto.



### DA MONTEPIANO AL MONTE DI POGGIO PETTO

a Montepiano si prende per la strada della Badia; arrivati però all'abetaja grande si continua a sinistra, e si sale sempre per il crinale del poggio, seguendo una stradella fatta nel passarvi con la treggia, e che conduce ad una capanna, impiegandovi da Montepiano circa un ora. Di quì si diparte

uno stretto sentiero, che serpeggiando sale in circa 20 minuti alla prima cima del monte (alta metri 1121 sul livello del mare); altri 10 minuti bastano per andare alla terza punta che è la più alta (1147 metri). L'esteso panorama che si gode da questa sommità è assai stupendo. Si vede infatti il paese di Cavarzano ed il villaggio di Gagnaja; luona parte della Val di Sieve, della Val di Bisenzio e della Val del Setta; il Sasso di Castro, il Monte del Bastione, il Monte Coroncina, il Monte Gatta: i Cigni di Val di Brasimone e tant'altre montagne fino al Cimone ed al Corno alle Scale. Il ritorno a Montepiano puó farsi prendendo il sentiero che si diparte da quest' ultimo punto verso il Monte della Scoperta, e che si mantiene quasi sempre sul crinale del poggio.

impiegando per arrivare alle Capanne dell' Alpe di Cavarzano circa 20 minuti. Da questa località proseguendo verso destra e discendendo lungo un fossatello, si arriverà ad un tabernacolo detto Fonte al Romito; e di quì alla Badia ed a Montepiano, occorrerà dalle Capanne circa tre quarti d'ora di cammino.

### DA MONTEPIANO AL MONTE CASCIAJO



iunti alla Badia di S. Maria, e volgendo a destra, si segue la strada che conduce al Piano al Ciliegio, passa dalla Casa Gasperoni e prosegue verso la cima, per un sentiero assai ristretto, per il quale conviene aprirsi il passo fra i cespugli di faggio. Da Montepiano vi si impiega circa un' ora

e mezzo di cammino. Il panorama che si gode dalla sommità (che si eleva a metri 1195 sul livello del mare) è stupendo Si ha infatti sotto di se la Badia di Montepiano da un lato e Rasora dall'altro; si scorge benissimo l'osservatorio sul Monte Gatta, la Spiaggia Bagucci, il Cimone, la Scoperta, Poggio Petto, Monte Mezzana, Tronale, Monte Corencina e altri; non che buona parte della Val di Sieve, del Setta, di Brasimone e del Bisenzio. Il ritorno a Montepiano può farsi proseguendo per il crinale. In 20 minuti di cammino si arriverà ad una faggeta, e di poco oltrepassato questa si scorgerà nel basso il detto villaggio; proseguendo e passando dalla capanna di Scatizzi si arriverà a Montepiano in altri 20 minuti.



#### DA MONTEPIANO AL MONTE GATTA

ccorre incamminarsi per la strada provinciale che conduce a Castiglion dei Pepoli, e arrivati al ponte di Rio Fobbio salire a Rasora. Oltrepassata la Chiesa si prosegue in direzione di ponente e poi verso il nord, prima per una strada pianeggiante e quindi per una discreta salita. A distanza di

circa un chilometro da Rasora, s'incontra sulla sinistra un sentiero e poco dopo un altro; conviene però tenersi sempre a destra. Arrivati al crinale si deve lasciare il sentiero che condurrebbe a Castiglione, e prendere a salire per la costa del monte. In circa mezz'ora si arriverà alla cima, alta metri 1159 sul livello del mare; impiegandovi in complesso da Montepiano circa due ore. Sulla detta cima è stato costruito un piccolo e solido fabbricato, che contiene un indicatore della direzione del vento ed un misuratore della sua velocitá. Un opportuno meccanismo riporta tutti i movimenti di questi due strumenti su di una striscia di carta, che di quando in quando vien cambiata. L' anemometro dipende dall'Osservatorio Meteorologico di Castiglione dei Pepoli. Il panorama

che godesi dalla vetta è bellissimo. Si hanno verso il nord-ovest il Corno alle Scale, il Cimone, il Vigese ed i Cigni di Val di Brasimone; più ad est il Pian del Voglio, il Monte del Bastione e altri. Volgendosi abbiamo il Monte Coroncina, il Tronale, il Casciajo, la Scoperta, il Poggio delle Vecchiette ed i monti di Baigno, non che una quantità immensa e variata di valli cosparse di casolari e di villaggi.

Si può discendere a Castiglione dei Pepoli volgendo a destra per un sentiero assai ripido che conduce alle case di Belvedere in circa 10 minuti; proseguendo si troverà due sentieri, conviene tenersi a sinistra. Arrivati molto in basso si incontrerà sopra la Pieve Vecchia la strada che da Castiglione conduce al Mulino delle Scaliere, e qui

converrà volgere a destra. Dopo non molto si troverà il paese, impiegando da *Belvedere* 20 minuti o poco più di cammino.



### DA MONTEPIANO AL MONTE CORONCINA



i segue la strada per andare al Santuario di Boccadirio, e dopo di aver attraversato le Case del Monte di Tavianella, e giunti al crinale, convien volgere a sinistra. Il sentiero è quasi sempre per il crinale del monte; parte fra piccoli cespugli di faggio e parte in aperto terreno. In breve si rag-

giunge la sommità, formata da un estensione di quasi un chilometro di lunghezza su circa 150 metri di larghezza, e della forma di uno spicchio di luna, che rivolge le sue due punte verso Montepiano. La sommità stessa è composta di tanti piccoli promontori che non superano gli otto metri in altezza, e sono disposti a guisa dei chicchi di una corona. Da questa sua conformazione vuolsi derivi appunto il nome attribuitogli di Monte Coroncina.

Dal punto più alto, che è di metri 1169, e nel lato verso Castiglione dei Pepoli, si ha un bel panorama sulla Valle di Gambellato, del Setta e delle valli più lontane, fra cui spiccano il Monte Casciajo, il Tronale, La Futa, il Masso di Castro, il Bastione, il Vigese, il Cimone, il Corno alle Scale, il

Gatta e tanti altri.

Si può dalla sommità scendere a Pignoli, Presciani e giungere a Baragazza in circa 40 minuti; oppure una volta arrivati a Pignoli volgere a destra, passare da Casa Valle e scendere a Boccadirio; impiegando dalla cima a Boccadirio circa 30 minuti; da Montepiano alla punta più alta del Coroncina circa un'ora e mezzo di cammino.



### DA MONTEPIANO AL MONTE TRONALE



rima di passare il ponte sul Setta, si piega a destra e si scende al mulino di Montepiano. Da qui si prosegue per la strada di Boccadirio fin presso la Cascina di Tronale, nel qual punto trovasi, parimente sulla destra, un sentiero che volge direttamente verso la montagna. Si segua questo fino

quasi ad una casetta da dove prendendo a dritto per il crinale, si arriverà alla prima punta (alta 1101 metri) in circa un'ora di cammino da *Montepia*no; proseguendo in altri 10 minuti si giungerá alla parte piú alta del monte (metri 1130 sul livello del mare).

Anche da questa montagna l'occhio spazia su di una grandissima estensione. Si scorge il Castello di Barberino e la strada delle Croci, che dal Mugello prosegue nella Val di Marina e conduce a Calenzano; si scorgono Cavarzano, la Badia di Montepiano, La Storaja e Rasora. Si vedono i monti di Poggio Petto, della Scoperta, del Casciajo, del Gatta, del Coroncina, del Mezzana e tanti altri; tutta la catena della Calvana, e quasi nella sua totalità il Mugello con i suoi ridenti e

numerosi villaggi.

Il ritorno a Montepiano può farsi per vari sentieri che attraversano la boscaglia, e conducono dapprima ad una casetta detta Bramasole, e quindi alla Cascina della Marzolina e proseguono verso Risubbiani. Si può anche continuare per il crinale verso levante, e giunti al passo delle Case del Monte di Tavianella scendere a Boccadirio; oppure volgere verso mezzogiorno, sempre per il crinale del monte, e passando dalle Case delle Prata andare a raggiungere la strada del Mugello al di lá della Crocetta. Alla cima del monte quest' ultima via è resa assai malagevole dai cespugli di faggio che vi crescono rigogliosi, ingombrando in molti punti talmente il sentiero da richiedere molta fatica per distrigarsene.

Dalla vetta del monte per andare a Boccadirio occorrono cinque quarti d'ora circa di cammino; dalla medesima a Montepiano, per Bramasole a Risubbiani, quasi un'ora; e passando dalle Case delle Prata un'ora e mezzo o poco più.



### DA MONTEPIANO AL MULINO DELLE SCALIERE



asciando Montepiano si prende per la strada che conduce alla Badia di S. Maria, e si prosegue il cammino fino ad un tabernacolo che ha un bassorilievo in pietra arenaria, rappresentante la Madonna con il Bambino in braccio. Da qui si volga a sinistra, poichè il sentiero a destra conduce al

Pecorile, e poco dopo attraversato un fossatello si prenda a destra, la sciando l'altra strada che si presenta e che conduce alle Capanne di Cavarzano. Si continui questa strada mulattiera in assai discreto stato, che per un buon tratto costeggia il Setta, e si giungerà al Giogo in poco più di un'ora di cammino da Montepiano. Quì si comincia a discendere lungo il Rio Ritorto; la strada è molto cattiva e conviene più volte oltrepassare il torrente che in questo tratto contiene alcune piccole sorgenti di acqua sulfurea. A distanza di circa mezz' ora dal Giogo si trovano sulla destra i casolari di Brasimone di Sotto: e poco più in giù si incontra il torrente Brasimone che si traversa facilmente nell'estate. Proseguendo, e tenendosi sempre a destra, si arriva al Mulin del-

le Scaliere in altri 25 minuti. Quì giunti merita di essere osservato l'effetto che dal lato artistico offre questo luogo veduto dal sentiero che conduce a Castiglione dei Pepoli. Si traversi perciò la parancola che è sul torrente, e si prosegua per altri tre o quattrocento metri; rivolgendosi si osserverà, che in prossimità del luogo dove si è traversato il torrente la montagna si ristringe e lo attraversa da un lato all'altro. Questa è formata da rocce a strati quasi paralleli ed a guisa di gradinata alla cui estremità alta, e sul lato sinistro del torrente spiccano due mulini. Quest'insieme, chiuso dallo sfondo superiore che arriva fino al Poggio delle Vecchiette ed al Monte della Scoperta, e rallegrato dagli scherzi dell' acqua che corre spumeggiante per i gradini della

roccia, sopra un dislivello di circa 20 metri, dà alla località un' impronta di bello, di incantevole, sopratutto a contrasto dell' impressione che suscita la orridezza del luogo.

Da qui si può continuare per Castiglion dei Pepoli, impiegandovi un' ora di cammino. La via corre sempre a mezzo monte, e si lascia dapprima sulla destra un sentiero che conduce a Ca' Ortode; poi sulla sinistra un altro che porta alle Piane.



# DA MONTEPIANO AI MONTI DI POGGIO PETTO DELLA SCOPERTA E DEL CASCIAJO



a Montepiano si segua l' itinerario al Monte di Poggio Petto,
(pagina 58) e giunti alle Capanne dell' Alpe di Cavarzano si salga per il
poggio che ci sta di fronte, ossia per il
Monte della Scoperta. In 40 minuti si
arriva dalle Capanne dell' Alpe alla
punta più alta; da Montepiano, passando

dalle vette di *Poggio Petto* fino alle *Capanne* occorre circa un' or e tre quarti di cammino.

La discesa puó farsi volgendo verso il nord e passando dalla casa denominata Sasso Bibbio, proseguendo poi lungo il Rio Ritorto; o per il crinale, e si impiegherà circa mezz' ora per arrivare al Giogo. Quì si incontrano quattro strade: quella a sinistra conduce a Brasimone; quella a destra alla Badia; l'altra che abbiamo alle spalle va alle Capanne di Cavarzano, e quella di fronte, che è la via da prendersi, conduce dapprima ad una casetta detta La Capanna e poi ad un' altra denominata Poggio alla Casa, quindi alla cima del Monte Casciajo. Dal Giogo vi s'impiega circa un' ora di cammino.

Il ritorno a Montepiano può far-

si o per il crinale o per *Casa Gaspero*ni e la *Badia*; vedasi per questo l' itinerario al *Monte Casciajo* (pagina 61).

Questa bellissima gita, oltre ad essere non molto faticosa, può compiersi comodamente in 5 ore, anche comprendendovi le fermate, e vale certamente i bei panorami che si offrono allo sguardo nel percorrerla.



#### DA MONTEPIANO

#### AL POGGIO DELLE VECCHIETTE

i segua l'itinerario del Mulino delle Scaliere fino al Giogo; da quì, traversato il Rio Ritorto, si costeggia questo per circa 600 metri, nella direzione di ponente, e volgendosi verso il nord, si arriverà alla cima dopo una breve sì ma faticosa salita.

Dalla vetta alta metri 1189, si

domina la Valle di Brasimone fino al Mulin delle Scaliere; si vede il Monte Calvi, il Monte di Stagno, il Monte di Baigno, il Monte Gatta, il Casciajo, il Poggio Petto e la Scoperta.

Si può scendere in Val di Brasimone, passando da Ca' Mattione, oppure ascendere alla Scoperta. Per questa ascensione peró occorrerà ritornare al luogo dove si è lasciato il Rio Ritorto per salire al Poggio, e poco più in sù si troverà il sentiero che conduce alla casa di Sasso Bibbio e da quella alla cima.

Da Montepiano alla cima del Poggio delle Vecchiette occorre un' ora e tre quarti circa di cammino.



# DA MONTEPIANO ALLA TORRE DI LUCIANA



a Montepiano si segua l'itinerario di Poggio Petto fino alla capanna che è quasi sotto al tratto ripido che conduce al monte. Da qui si volga verso mezzogiorno, costeggiando il Monte di Poggio Petto, e presto si arriverà ad un punto dove il viottolo si troverà sullo spigolo del monte; continuan-

do a diritto si cominci a salire e ben presto perverremo alla cima, dove trovansi gli avanzi di un castello che appartenne per ultimo ai Conti Bardi Signori di Vernio, La sua elevatezza di metri 952 sul livello del mare, e la sua bella posizione, fa si che da questo luogo si domina quasi tutta la Val di Bisenzio con i molteplici suoi borghi e casolari, chiusi da un lato dalla Calvana e dall' altro dall' Appennino.

Si può scendere per la pendice del monte fino a Luciana, e da questo paese si può continuare per S. Quirico di Vernio, al quale vi si arriva impiegando un' ora o poco più dalla sommità del monte. Da Montepiano alla Torre di Luciana occorre un' ora e mezzo di cammino.

#### CERBAJA



er quanto la distanza di circa 20 chilometri che corre fra Montepiano ed il castello di Cerbaja possa far sembrare estranea alla Guida presente una descrizione di quest' ultimo, io non so dispensarmi dal darne un qualche cenno, convinto se non altro di fare cosa gradita al Viaggiatore amante del-

le memorie medioevali.

Infatti il Castello di Cerbaja insieme alle Contee di Vernio e di Mangona ebbero a subire nei tempi di mezzo vicende più tristi che liete, e tanto da renderli degni di storica menzione.

Per il Viaggiatore che, partendo da Prato in Toscana, voglia visitare la Rocca di Cerbaja, o per quello che intenda invece recarvisi da Montepiano, la strada da tenersi sarà la via provinciale Prato - Bologna che costeggia, ora in aperta campagna ed ora fra dirupi, il fiume Bisenzio fino a Mercatale. Arrivati in prossimità del decimo miglio di strada a contare da Prato, si offriranno al suo sguardo, a cavaliere di una ripida pendice, i grandiosi ruderi di un vetusto castello, la cui torre sfidando le ingiurie del tempo e degli uomini é

uttora in piedi.

Giunto a piè del poggio traverserà il ponte che si ritiene opera del 300; e s' incamminerà per l'erto colle che spesse volte confondendosi con le roccie circostanti rende il cammino assai difficile e faticoso, tanto più che per quelle roccie riesce impossibile trovare schermo ai cocenti raggi del sole. Dopo 20 minuti giungerá alla rocca.

Vi si accede anche per un' altra via alquanto più comoda, ma assai più lunga, la quale conducendo da prima ad una casa colonica, perviene al castello passando quasi pel crinale del poggio.

Credo utile avvertire fin d' ora il Viaggiatore che una tale strada non è da farsi nelle ore calde della giornata; e in questo caso converrebbe almeno premunirsi dalle soverchie correnti d'aria che si riscontrano al culmine del poggio.

Nelle antiche pergamene il castello è chiamato CERBARIA O CERVAJA. e le prime memorie si trovano nel 1165 nel quale anno l'Imperatore Federigo Barbarossa concesse Cerbaja insieme a molte altre terre del Toscano e del Bolognese in feudo ai Conti Alberti di Mangona e di Vernio. Costoro non rimasero al certo secondi agli altri signorotti, nell'esercitare i loro diritti o meglio le loro infamie feudatarie, giacchè si sa che sparsero il terrore nei due limitrofi territori, con le rapine e con i saccheggi, il che acquistó loro il nomignolo di CONTI RABBIOSI. Fu appunto in quest' epoca che l'Alighieri, allora ventenne, si portò una sera d'inverno a questo Castello per ottenere ospitalità dai Conti Alberti. Ma per quanto chiamasse, e con

preghiere domandasse ricovero, non fu ascoltato; e sarebbe stato costretto a passare tutta la notte al soffio gelato della tramontana, e sotto il freddo nevischio, se una capanna da pastore non gli avesse apprestato albergo ospitale. Per vendicarsi di questo, il fiero Ghibellino pone l'ombra di Napoleone e d'Orso figli di Alberto nella Caina, dove finge che gli spiriti siano tormentati dal gelo.

Nel 1361 la Repubblica Fiorentina acquistò dal Conte Niccolao degli Alberti la Rocca di Cerbaja per 6200 fiorini d'oro, allo scopo di reprimere i Conti Bardi, fino dal 1335 feudatari di Vernio, i quali con le loro vessazioni e crudeltà molestavano il paese. Le ultime notizie che se ne hanno si trovano negli Statuti di Firenze del 1415 ove è detto che dall'epoca della compra del-

la Cerbaja, questo feudo insieme a Usella, Montaguto e Gricigliana formò una nuova Comunità della Repubblica. A poco a poco Cerbaja andò decadendo, finchè abbandonata all'intemperie del tempo si ridusse nello stato presente.

Per quanto deplorevole però sia oggidì lo stato di conservazione del vetusto Castello di Cerbaja, pur tuttavia ben si scorge di qual robustezza e sicurtà insieme dovesse esser la rocca. Essa rimane quasi a picco e domina, formandone come il centro, la via che dal Bolognese conduce nel Toscano, e che gira alle falde della montagna. La vecchia torre quadrata, smantellata ed in rovina, è posta in mezzo ad una grossa e solida muraglia di figura pentagona, essa pure squarciata in più luoghi. Dal lato di mezzogiorno più in basso, si ve-

de tuttora la cisterna, non ampia per vero dire, ma forse molto profonda, il che non può in modo alcuno verificarsi, per esser quasi del tutto ripiena di macerie. Più in basso ancora si vedono delle traccie di muraglie che forse potrebbero esser gli avanzi della cappella del Castello, giacchè questa ha sul davanti un piccolo piazzale che secondo alcuni avrebbe servito di cimitero. Tale induzione non è affatto fuor di proposito: poiche all'estremità opposta vi si vede una pietra forata, a guisa di base, in cui doveva esser collocata la croce di legno; e vari altri pezzi di muraglie si trovano sparsi nella località.





# ITINERARI



VAL DI BISENZIO
VAL DI LIMENTRA
VAL DI BRASIMONE
VAL DEL SETTA
VAL DI GAMBELLATO
VAL DEL SANTERNO
VAL DI SIEVE
VAL DI MARINA







#### ITINERARI

->03:D4-

ccenniamo ad alcune bellissime Gite da farsi nelle Valli circostanti a Montepiano, raccomandabili se non altro per gli estesi e stupendi panorami che offrono; e di queste diamo qui sommariamente gli Itinerari.

1- A Montecuccoli. M. 640.

VIA A. - Da Montepiano si segue la

strada che conduce a Barberino di Mugello e arrivati al Tabernacolo della Torricella, si lascia la detta via tenendosi a destra: fiancheggiando il Poggio la Soda, si perviene al crinale. Si continui sempre sul medesimo e si arriverà dapprima alla Dogana, e quindi a Montecuccoli. (ore 2)

Via B.- Da Mercatale di Vernio, si va al Mulino di Terrigoli, si sale a Ca' Ligliano e si prosegue fino alla cima dove trovasi la Chiesa, e poco dopo il paese. (ore 1,30)

Via C.- Da *Usella* si attraversa il ponte che conduce alla *Casa al Sasso* e si prosegue per *S. Stefano* e quindi per *Montecuccoli*. (ore 1, 15)

Via D. - Da Barberino di Mugello volgendo verso ponente si va per la strada che conduce ad Alteto e Giratola e che prosegue per *Montecuccoli*. Prima però di arrivare al paese non si tralasci di visitare le sorgenti della *Sieve*. (ore 1,30)

#### 2 - Alla Rocca di Cerbaja. M. 367.

Dalla *Pieve di Montecuccoli* si scende a *Valle*; si prosegue costa costa per una stradella, e dopo non molto si scorge la *Rocca* a cui presto si arriva. (ore 1)

#### 3 - Al Monte Dulciolina. M. 779.

VIA A. - Da S. Quirico di Vernio si sale a Celle, quindi a Cardeto e si perviene al Tabernacolo della Torricella. Si prenda il sentiero a ponente, che ascendendo conduce alla cima del Monte Dulciolina. (ore 1,45)

Via B.- Da Montepiano, per la strada del Mugello si arriva al Tabernacolo della Torricella, e si sale per il sentiero già nominato. (ore 1,25)

VIA C. - Da *Montecuccoli* si segue per il crinale fino alle *Sode*; nel qual punto si lascia la strada a destra e si prosegue per il medesimo. (ore 1,15)

#### 4 - Al Poggio di Montecuccoli. M. 777

Da Montecuccoli ci s'incammina per la strada che va a S. Stefano, e dopo non molto, piegando a levante, si può per vari sentieri salire alla cima. (ore 1)

#### 5 - Al Monte Maggiore. M. 916.

Vedi Carta - Itinerario N. 1

VIA A. Da Vajano si va alla Pieve di Sofignano, per una buona strada, poi si prende a destra, si passa da Lastruccia e Casanera e si prosegue verso il crinale. Quì si incontra il sentiero che viene da Montecuccoli; volgendo a destra e tenendosi sul versante della Val-

le di Marina dopo non molto s' incontrerà una strada che viene dalle Croci di Barberino e va a Lavacchio. Questa strada attraversa l' altra che si deve tenere e che seguitando verso il sud, conduce alla cima del Monte Maggiore. (ore 2,30)

VIA B, - Da Montecuccoli si prende per la via che conduce a S. Stefano, e dopo non molto si trova sulla sinistra un buon sentiero che gira il Poggio di Montecuccoli e conduce al crinale, continuando sempre su questo fino al Monte Maggiore. (ore 2, 15)

VIA C, - Dalle Croci di Barberino in Val di Marina, si volge verso il nord per la strada provinciale, poco dopo si trova sulla sinistra un sentiero che costeggia quasi orizzontalmente la montagna. Arrivati sotto il Monte Maggiore si

sale fra mezzo a praterie fin quasi alla cima. (ore 1,15)

#### 6 - Al Monte di Cant' a Grilli. M. 879.

Dalle Croci di Barberino si va a Casaglia, quindi a Valibona passando per i casolari di Lo Sgrimolo. Si prosegua in direzione di mezzogiorno e si arriveria ad un punto ove si incontrano cinque sentieri. Convien seguire quello che è sulla sinistra poichè i due a destra conducono uno a Faltugnano, e l'altro a Canneto. Quello di fronte va al Monte della Retaja, e il quinto è quello pel quale siamo venuti. (ore 3)

#### 7 - Al Monte della Retaja. M. 784.

Da *Prato* si va ai *Cappuccini*, e tenendosi a sinistra si arriva al *Chiesino*. Si prosegua passando da una casa detta *Bastone*, e dopo mezz'ora si arriverà alla vetta. (ore 2)

#### 8 - Al Monte delle Coste. M. 532.

Da Prato si segue la provinciale Bolognese fino alla Croce di Cojano; piegando allora a sinistra si va a Le Sacca. A destra della villa trovasi uno stradello che conduce al crinale passando da una casa denominata il Contadino delle Sacca, e si prosegue per il monte. (ore 2, 45)

DE

### 9 - Al Monte di Javello. M. 984.

Vedi Carta - Itinerario N. 2

VIA A. - Da Vajano si sale a Schignano, passando da Castagneta. Volgendo verso il nord si va ad incontrare la strada che da Prato conduce a Migliana. Si prosegua verso Migliana e giunti presso il Rio di Vado, si volga a sinistra e si risalga il corso di questo, per un sentiero piuttosto faticoso. Arrivati alla Fonte al Prete si prenda per il sentiero che è alla destra della fonte stes-

sa e che conduce alla cima. (ore 1,20)

VIA B. - Da Montale si va a Striglianella passando da Fognano per una buonissima strada, e dopo si prosegue verso l'Appennino per un sentiero che conduce alle Cavallaje. Continuando ancora verso Migliana si troverà l'incontro di quattro strade; conviene prendere quella a destra per giungere alla cima. (ore 3,30)

#### 10 - Al Monte di Bucciana. M. 1235.

Vedi Carta - Itinerario N. 3

VIA A. Da Montale si prosegue per la strada di Fognano. Traversato il torrente Agna la strada biforca. Si prenda quella a sinistra che conduce a Tobbiano; dopo poco converrà piegare nuovamente a sinistra per un sentiero discreto che per buon tratto costeggia l'Agna e poi, traversando di nuovo il tor-

rente, proseguire per il crinale del monte quasi fino alla cima del Poggio di Guglievore, da cui, piegando verso il nord, si va a Spedaletto. Girando il Poggio di Spedaletto del lato di tramontana, si prosegue quasi pel crinale del monte ora da un versante ora dall'altro, fino all'incontro del sentiero che va a Cantagallo. Si prenda il sentiero a sinistra che conduce salendo alla vetta del Monte Bucciana. (ore 5)

VIA B.- Da Montepiano si va alle Gapanne di Cavarzano e si prosegue girando il Monte della Scoperta dalla parte della Valle di Carigiola. Costeggiando a mezzo poggio il Monte delle Scalette, e il Monte Roncomannaja si arriva al Tabernacolo di Gavigno. Si prosegua per la strada di fronte, poichè quella a destra conduce a Fossato e 1' al-

tra a sinistra a Gavigno. La via costeggia dapprima, sempre dal lato della Carigiola, il Monte Calvario, quindi il Poggio alla Zucca, il Poggio Cattarelle, e quello alle Piastre. Passando sotto la Ca' Frassinello, la strada scende al valico di Cantagallo, dopo aver parimente costeggiato quasi alla cresta il Poggio Cicialbo. Continuando a diritto si arriverà al Monte Bucciana. (ore 6)

#### 11 - Al Poggio della Croce. M. 1111.

VIA A. - Da Fossato in Val di Limentra si sale a Poggia Vecchia e continuando quindi per il monte si perviene alla cima. (ore 1,20)

VIA B. - Da S. Quirico di Vernio passando da Poggiole si va a Cavarzano e si prosegue per Gavigno, e quindi si sale al Tabernacolo di Gavigno. Quì conviene prendere per il crinale fino alla

cima del monte. (ore 3)

#### 12 - Al Poggio la Zucca. M. 1142.

Da Fossato si prende il sentiero che conduce a Casa Biscareschi, e prosegue verso il Rio dei Sette Conti. Attraversato il fosso, si continui e si salga il monte; arrivati allo spigolo, convien piegare a sinistra e proseguire per il crinale. (ore 2)

#### 13 - A Monte Calvi. M. 1283.

Da Stagno in Val di Limentra, si prende per la strada che va a Lavaggiani in Val di Brasimone. Giunti allo spartiacque si volga verso il sud e si continui sempre per il crinale. (ore 1,30)

#### 14 - Al Monte di Baigno. M. 1047.

Dal Mulin delle Scaliere in Val di Brasimone, si segue la via per Montepiano sin presso al torrente Brasimone. Piegando a destra si prende per la strada che conduce alla parrocchia di *Bai*gno . Arrivati al crinale si piega a sinistra e si sale alla cima . ( ore 1,30 )

#### 15 - Al Monte di Stagno. M. 1192.

VIA A. - Dal Mulin delle Scaliere si costeggia sempre il torrente Brasimone sulla sinistra, seguendo la strada che conduce al paese di Baigno, lasciando a destra quella che va alla parrocchia omonima. Giunti però al crinale si volge a mezzogiorno, e per lo spigolo del monte si perviene alla sommità. (ore 2,15)

VIA. B.- Da Stagno in Val di Limentra, si segue fino al crinale la strada per Lavaggiani. Volgendo allora verso il nord si discende un poco e poi si sale al monte. (ore 1, 15)

#### 16 - Al Monte Gatta. M. 1129.

Dal Mulino delle Scaliere si prose-

gua circa 500 metri per il sentiero che va a Castiglione dei Pepoli, e si troverà sulla destra una stradella che conduce a Ca' Ortode. Prima però di arrivare a questa casa si volga nuovamente a destra e poco dopo si prenda a sinistra, per uno stretto sentiero che condurrà alla cima. (ore 1)

#### 17 - Ai Cigni delle Mogne. M. 921.

VIA A. - Da Castiglione dei Pepoli si prenda per la strada che passa dalla Chiesa Vecchia e che va alle Piane. Arrivati al torrente Brasimone si risalga questo fin sotto i Cigni. Da quì un sentiero conduce alla sommità dove è stato fabbricato una chiesetta. (ore 1,45)

VIA B. - Dal *Mulin delle Scaliere* si può andare direttemente alla chiesetta del *Cigno* per il crinale, ovvero si può prendere per il sentiero che va a *Ca*' Bianca, da cui volgendo verso levante, si arriverà parimente alla chiesa. (ore 2,15) Vedi Carta-Itinerario N. 4.

VIA C.- Da Vigo si prende il sentiero che va a Greglio e prosegue per Camugnano passando da Ca' Guscella. Da Camugnano, tenendosi verso levante, si passa dal Casoncello, quindi da Ca' Casone, e si arriva alle Mogne; e da quì alla chiesa sul monte. (ore 2,30)

#### 18 - Al Monte Vigese. M. 1191.

Da Vigo in Val di Limentra si sale attraverso ad i boschi fino alla sommità del monte che è a nord-ovest del paese. (ore 1,15)

#### 19 - A Mont' Ovolo. M. 924.

Da Vigo si gira alle falde del Monte Vigese dalla parte di ponente e si va al Santuario di Mont' Ovolo, la di cui fondazione si ritiene antecedente al IV secolo. Più in alto si trova un' altra chiesetta del XIII secolo. Di quì si prosegue per la vetta. (ore 1,15)

#### 20 - A Pian del Voglio. M. 612)

Da Castiglion dei Pepoli si segua per circa due chilometri la strada provinciale che conduce a Bologna, e quindi si prenda per una stradella che è sulla destra. Questa passando da Capannucce e Ca' Rossa va alla Badia Nuova. Si traversi il Setta, e si prosegua per Ca' del Sasso Rosso, la Doccia, Ca' de' Morelli e si arriverà a Pian del Voglio. (ore 2)

DE

21 - Al Monte di Spiaggia Bagucci.

Da Castiglion dei Pepoli si volga verso levante; piegando poco dopo e inoltrandosi verso mezzogiorno, il sentiero conduce fino alla sommità. (ore 1)

#### 22 - A Boccadirio. M. 911.

VIA A. - Da Castiglione si segua la strada carrozzabile, che condurrà in seguito a Baragazza (e di cui presentemente ne esiste un buon tratto) e quindi volgendo da questo paese verso sud si arriverà a Boccadirio. (ore 2)

VIA B. - Dalla Futa si ascende per un poco a sinistra della strada provinciale che conduce a Bologna, e quindi si scende a S. Giacomo e si prosegue per Roncabilaccio. Da quì una buona strada mulattiera fatta con pietre conduce al Santuario. (ore 1, 15)

# 23 - Al Monte del Bastione. M, 1190.

Vedi Carta - Itinerario N. 5

Da Castiglion dei Pepoli si va a La Doccia e si piega a destra, e passando da Ca' del Verzo e Scarpaccia si scende al Mulin del Pome. Traversato il fosso si prosegue per la mulattiera che sale alla Casa di Bordigaja e continua sempre salendo, alla Faggeta. Di quì si diparte verso il nord un sentiero quasi pianeggiante che conduce a Ca' Riboscio, passando a distanza di circa 300 metri dalla vetta con un dislivello di 50 metri. (ore 4)

pe

#### 24 - Al Monte Luario. M. 1157.

Da Castiglione si segue l'itinerario 23 fino alla Faggeta. Da quì volgendo invece verso mezzogiorno si può accedere facilmente alla sommità. (ore 4)

#### 25 - Al Monte Beni. M. 1257.

VIA A - Da *Pietramala* si prende per la strada provinciale Bolognese fino a *La Mazzetta*. Quì si piega a destra ed il sentiero sale nella direzione di mezzogiorno. Arrivati al crinale si piega a levante e si raggiunge la cima. ( ore 2 ) Via B. - Dal *Covigliaio* un sentiero sulla sinistra conduce al crinale fra il *Monte Freddi* e il *Monte Beni*. Ivi giunti si volga a destra. (ore 1,45)

#### 26 - Al Monte Freddi. M. 1303.

Da *Pietramala* si va a *La Mazzetta* e di quì, volgendo a destra, il sentiero ci conduce fino alla vetta. (ore 2)

#### 27 - Al Sasso di Castro. M. 1277.

Dal *Covigliaio* si prende per il sentiero a sinistra che va al *Colle del Covigliaio*; prima però di giungere al passo si pieghi in direzione di mezzogiorno e per il crinale si perverrà alla cima. (ore 2)

#### 28 - Ai Vulcani di Pietramala. M. 603.

Da *Pietramala* si prenda verso levante per la mulattiera cha conduce al *Poggio al Tigneso*; dopo circa due chilometri, o poco più, vi si arriva. (ore 0,20)

#### 29 - Al Monte Guzzarro. M. 1125

Vedi Carta - Itinerario N. 6

VIA A. - Da Firenzuola si risale il San'erno fino a Cornacchiaja. Di quì, piegando verso mezzogiorno, si sale a Latere e si prosegue per Roncopiano, passando da Ca' di Gabrino. Si continua per il sentiero che conduce a Pianugo-li, e al passo della montagna si piega a sinistra e si perviene alla cima. (ore 3)

pe

VIA B. - Dalla Dogana della Futa si prende per il crinale del poggio e sempre per il medesimo si raggiunge la cima. (ore 1,30)

VIA C. - Da S. Lucia si prende per la strada che conduce a Galliano. Arrivati a Panna si piega a sinistra e si sale a Castello, per ridiscendere quindi a Pardibecco; si prosegue allora verso il nord, e il sentiero ci conduce fin qua-

si alla cima. (ore 2,30)

# 30 - Al Monte Castel Guerrino.

Vedi Carta - Itinerario N. 7

VIA A. - Da Firenzuola si segue la strada carrozzabile che conduce a Scarperia fino a Violla. Da Violla si prosegue per la mulattiera che è sulla destra e che porta a Casanuova. Quì conviene lasciare la strada che condurrebbe al Passo dell' Osteria Bruciata, e prendere invece per un sentiero che corre quasi sempre per il crinale del monte. (ore 3)

VIA B. - Dall' Osteria del Giogo si prenda per il sentiero che è verso ponente e che costeggia il Monte Piaggione dal lato di mezzogiorno. Si prosegua, e dopo aver pure costeggiato il Monte Roncolombello, si salirà al Monte Guerrino. (ore 1,30)

VIA C. - Da Scarperia si va a S. Agata e quindi a Casali. In questa ultima località due sono i sentieri che si presentano: quello a destra porta a Cavallico e continua per la montagna; l'altro, a sinistra, conduce all'Apparita e prosegue per il monte. Arrivati però al crinale si pieghi a destra, e sempre proseguendo per questo si giunge alla sommità. (ore 4)

DE

## 31 - Al Monte Citerna. M. 957.

Vedi Carta - Itinerario N. 8

Da Montepiano si sale a Bramasole e si continua per le Macinaje, ove convien prendere la mulattiera a sinistra che va a Vignale. Da quì si prosegue verso Belvedere; giunti ad un quadrivio si volga verso mezzogiorno per la strada che conduce a Casaglia. Arrivati

allo spartiacque si salga per il monte e si perverrà alla cima. (ore 2,30)

#### 32 - Al Monte Spicchio. M. 926

Si segue l'itinerario 31 fino alle Macinaje, e poi si volge a destra andando a Refiletti. Da qui si prosegue per la strada che conduce alla Dogana di Casaglia, e una volta giunti all'incontro della via di Vignale, si sale per il monte che ci si para dinanzi e che è appunto il Monte Spicchio. (ore 2)



ra che si è formato nel seno del Club Alpino Italiano un Comitato per vegliare alla protezione della Flora Alpina, crediamo opportuno di attirare l'attenzione dei lettori di questa Guida sull'argomento importante, e che ha ottenuto appoggio in tutti i paesi civilizzati d'Europa. Una Associazione per la

protezione delle Piante, istituita a Ginevra ha già trovato molti aderenti in Italia; e cerca, sia con un'estesa pubblicità e con un'attiva propaganda di piccoli scritti fra le popolazioni di montagna fra gli albergatori e le guide, sia con l'impianto di Giardini Botanici Alpini, di svegliare un sentimento di simpatia in favore delle piante ornamento delle Alpi e degli Appennini. Non ci pare perciò fuor di luogo il riportare in questa Guida il tenore di una circolare ultimamente pubblicata dall'Associazione suindicata.

— « Un proverbe espagnol dit: - Si tu veux comprendre l' importance des plantes, imagine un monde sans elles, et la comparaison t' epouvantera parce que l' idée de la mort viendra de suite. -

Amis des plantes et des fleurs, avez-vous ja-

mais réfichi à ce que serait notre tapis vègètal s'il etait dépouillé des gracieuses corolles qui l'égayent? Avez-vous songé à ce que seraient nos montagnes si les touffes fleuries qui animent leurs pentes étaient supprimées, si le pâturage était sans fleurs, le rocher sans verdure, la forêt dépourvue de ces myriades d'étoiles qui brillent sur le fond sombre de sol?

pe

Avez-vous jamais songé qu' il est des espèces de plantes rares ou recherchées pour leur beauté, qui peuvent disparaître de la flore d'un pays aussi bien que certains animaux ont disparu de sa faune? Que les trésors de la nature ne sont pas inépuisables et que pour peu que la destruction dépasse la production, l'espèce est menacée d'extinction?

Ces craintes ne sont malheureusement pas chimériques; elles sont fondées sur des faits. Plusieurs espèces de plantes rares, intèressantes ou jolies, ont disparu du territoire suisse soit par suite des ravages causès par des collectionneurs, marchands de « centuries » pour fournir les échanges, soit par suite de l'extinction des terres cultivées, soit enfin par les amateurs ou horticulteurs qui introduisent ces plantes dans leurs cultures.

L' Association pour la protection des plantes a pris á tâche de protéger les espèces menacées et recommande: 1. Aux botanistes et aux touristes de ne pas dévaster les stations de plantes rares et de se borner, dans le cas où ils voudraient obtenir des exemplaires pour leurs herbiers, à la plante sans la racine tout en en prenant le moins possible; 2. Aux amateurs d'élever les plantes rares et recherchées par le moyen du semis ou de les acheter chez les horticulteurs qui les élèvent par ce moyen-là 3. Aux autorités, aux professeurs, aux gens lettrès enfin, de veiller à ce qu'une station de plantes rares ne soit point livrée aux cultures sans qu'une compensation ait pu être donnée à la nature en replantant l'espèce menacée dans les environs, si possible dans un endroit à l'abri de défrichements futurs. Elle recommande aussi la fondation et l'entretien de jardins protecteurs dans les territoires menacés.

#### INDICE ALFABETICO

#### A

Agna 102. Apparita 115.

#### B

Badia di S. Maria 14. 15.25.54.56.58.60. 61.62.71.74.79.80. Baragazza 47.49.69. 110. Barberino di Mugello 53.96. Bastone 100. Baigno 106. Badia Nuova 109. Belvedere 65.66.115. Bisenzio (fiume) 2.86. Boccadirio 45.47.67. 69. 70. 72. 73. 110. Borgo S. Lorenzo 52. Bramasole 72.73. Brasimone (torrente) 75. 105. 106. 107. Brasimone di Sotto 75. 79.

Bucciana 103 Bucciano 33.

#### C

106

Ca. Riboscio 111. del Verzo 110. de' Morelli 109. del Sasso Rosso 109. Ca' Rossa 109. Casone 108 Guscella 108. Bianca 107. Frassinello 104. di Gabrino 113. Ligliano 96. Mattione 82. Ortode 77, 107. Casa di Bordigaja 111. Biscareschi 105. Gasperoni 61.80. Valle 69. al Sasso 96. Casanuova 114. Casanera 98. Case delle Prata 72, 73.

Casoncello 108.

Casone 15.51. Casette di Grivigliana 25. Casali 115. Casaglia 100. 115. Cascina della Marzolina. 72. Cascina di Tronale 46. 70. Capannucce 109. Camugnano 108. Capanne dell' Alpe di Cavarzano 25. 26. 56. 60, 75, 78, 79, 103. Cavarzano 26, 56, 59. 71. 104. Castello di Barberino 71. Castello 113. Cavallico 115. Castiglione dei Pepoli 37. 38. 45. 49. 63. 64. 65. 76. 77. 107. 109. 110, 111. Cantagallo 103. 104. Castagneta 101. Cappuccini 100. Canneto 100. Cardeto 97. Calenzano 71. Celle 97. Chiesa del Cigno 107.

Chiesa Vecchia 107. Chiesino 100. Collo Basso 2. Corno alle Scale 59. 65. 68. Covigliajo 112. Colle del Covigliajo 112 Cornacchiaja 113. Contadino delle Sacca 101. Cigni 51.65.107. Cimone 59. 62. 65. 68. Case del Monte di Tavianella 45, 46, 67, 72. Croce di Cojano 101. Croci di Barberino 71. 99, 100. Crocetta 24, 25, 53, 72,

#### D

Doccia 109. 110. Dogana 96. Dogana di Casaglia 116. " della Futa 113.

#### E

Eremo di Camaldoli 57.

Faggeta 111.
Faltugnano 100.
Firenzuola 113. 114.
Fiumenta (torrente) 26.
Fonte al Prete 10.
al Romito 55. 60.
Fognano 102
Foraceca 33.
Fossato 103. 104. 105.
Fosso di Casigno 32.

#### G

Gagnaja 56, 59. Galliano 113. Gavigno 104. Giogo 55, 75, 79, 81. Greglio 108.

#### L

Lavacchio 99.
Lavaggiani 105, 106.
Lastruccia 98.
Latere 113.
La Capanna 79.

» Rocca di Vernio 23, 51, 52.

La Rocca di Cerbaja 51. 85. 86. 97. La Calvana 52. 57. 71. "Falterona 52. 56. "Futa 68. 110. "Mazzetta 111. 112. Le Piane 77. 107. "Sode 98. "Sacca 111. "Cavallaje 102.

pe

#### M

Lo Sgrimolo 100.

Luciana 84.

Masso al Telaio 24.
Miliana 101, 102.
Montale 102
Montepiano 2, 14, 15, 23, 24, 37, 38, 45, 47, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 82, 83, 85, 86, 95, 97, 103, 105, 115.
Macinaje 115, 116, Mercatale 2, 34, 51, 86, 96.
Monte Spicchio 116, guerrino 114

Roncolombello 114.

Monte Piaggione 114.

» Beni 112.

» Freddi 112.

Mont' Ovolo (Santuario) 108.

Monte di Bucciana 103. 104.

Monte Calvario 104.

» Roncomannaja 103.

» delle Scalette 103.

» della Retaja 100.

» Mezzana 3. 26. 62.71.

Monti di Castiglioni 33. Monte di Torre Luciana 32:

Monte delle Coste 33. 51. 57.

Monte Torricella 34.

» Gatta 37.57.59.

62. 69. 71. 82.

Monte Coroncina 2.47. 57.59, 62.65.68.69.71. Monte di Tavianella 47.

» Tronale 5l. 62. 65.

Monte Casciaio 2. 51. 57. 65. 68. 77. 79. 80. 82.

Monte della Scoperta 2. 51. 54. 59. 62. 65. 71. 76. 78. 82. 109.

Monti di Cantagallo 51. Monte Murello 52.

di Poggio Petto 2.25. 51. 57. 62. 71. 78.79. 82. 83.

Montesenario 52. Monte Giovi 52.

» del Bastione 59. 65. 68.

Monte Spiaggia Bagueci 62.

Monte Vigese 65. 68. 108.

» Monte di Baigno 65. 82.

Monte Calvi 82.

» di Stagno 82.

» Dulciolina 97.» Maggiore 99.

Montecuccoli 96, 97, 98, 99.

Monferrato 57.

Mogne 108. Mugello 24. 47. 52. 56.

97. Mulin del Pome 110

delle Scaliere 65.76. 81. 82. 105. 106.107.

Mulino di Terrigoli 96.

#### O

Osteria del Giogo 114.

#### P

Panna 113.
Pardibecco 113.
Passo dell' Osteria Bruciata 114.
Pecorile 75.
Pignoli 69.
Pian del Voglio 65.109.

al Ciliegio 61.

delle Pertiche 24.

Pianugoli 113. Pietramala 111. 112. Pieve di Sofignano 98.

bleve di Songnano 98.

blive di Montecuccoli 97.

Vecchia 65.Poggiole 26. 104.Poggio del Baco 33.

\* delle Vecchiette 65. 76. 82.

Poggio alla Casa 79.

» la Soda 96.

di Guglievore 10g.

di Spedaletto 103.alla Zucca 104.105.

• alia Zucca 104.100 • Cattarelle 104

alle Piastre 194.

Poggio Cicialbo 104.

" al Tignoso 112.

Poggia Vecchia 104.

Porcellese 50.

Prato di Toscana 2. 33.

86. 100. 101.

Pratomagno 52. 56.

Presciani 69.

#### R

DE

Rasora 62, 63, 64, 71. Refiletti 116 Risubbiani 24, 53, 7,2, 73 Rio Meo 24, 26, 32,

» di Sasseta 32.

Ritorto 55. 75. 79.81. 82.Rio Fobbio 63.

» di Vado 101.

dei Sette Conti 105.Roncabilaccio 110.Roncopiano 1 3.

#### S

Sasso Bibbio 55.79.82.

p di Castro 59.68,
Sasseta 23.

S. Lucia 2. 52. 113. S. Quirico di Vernio 2.

16, 23, 25, 26, 34, 51, 52. 84. 97. 104. S. Giacomo 110. Piero a Sieve 52. » Stefano 96. 98. 99. » Agata 115 Santerno (fiume) 113. Scarperia 114. 115. Scarpaccia 110. Scatizzi 62. Schignano 101. Serra dei Faggi d' Javel o 57. Setta (fiume) 15. 25. 371 45. 54. 56. 70. 75. 109. Sieve (fiume) 97. Spedaletto 103. Stagno 105. 106. Striglianella 102. Storaja 13.71.

#### T

Tabernacolo del Romito 25.
Tabernacolo della Torricella 96.97.
Tabernacolo di Gavigno 103.104.
Tobbiano 102.
Torre di Luciana 84.

Tondatojo 53. Trebbio 52.

#### U

Usella 2.33.96.

#### V

Vajano 2. 98. 101 Val del Setta 46. 59. 62. 68. Val di Gambellato 46.68 » di Sieve 51.56.59.62 » di Bisenzio 52. 56, 59. 62. 84. Val di Brasimone 56. 62. 65. 82. 105. Val di Garigiola 103.104. » di Marina 71, 98, 99. » di Limentra 105, 106, 108, Valle 97 Valibona 100. Verna 47. Vicchio di Mugello 52. Vigo 108. Vignale 115. 116. Violla 114.

### INDICE

pe

| Dedica                      | pag.     | III |
|-----------------------------|----------|-----|
| Prefazione                  | »        | V   |
| Indicazioni Utili           | <b>»</b> | XI  |
| Avvertenza                  | »·       | XIX |
|                             | pag.     | 1   |
| Da Montepiano alla Badia S. |          |     |
| Maria                       | *        | 14  |
| » » a S. Quirico di Vernio  | <b>»</b> | 23  |
| » » a Castiglion dei Pepoli | *        | 37  |
| » » al Sant. di Boccadirio  | ) »      | 45  |
| » » al Monte Mezzana .      | *        | 50  |
| » » al M. della Scoperta    | » ·      | 54  |
| » » al M. di Poggio Petto   | *        | 58  |
| » » al Monte Casciajo .     | *        | 61  |
| » » al Monte Gatta          | *        | 63  |
| » » al Monte Coroncina      | *        | 67  |
| » » al Monte Tronale .      | *        | 70  |

| Da Montepiano al Mulino delle   |     |
|---------------------------------|-----|
| Scaliere pag.                   | 74  |
| » » ai Monti : di Poggio        |     |
| Petto, della Scoper-            |     |
| ta e del Casciajo. »            | 78  |
| » » al Poggio delle Vec-        |     |
| chiette »                       | 81  |
| » » alla Torre di Luciana »     | 83  |
| Cerbaja »                       | 85  |
| ITINERARI                       |     |
| 1. A Montecuccoli pag           | 95  |
| 2. Alla Rocca di Cerbaja . »    | 97  |
| 3. Al Monte Dulciolina »        | 97  |
| 4. Al Poggio di Montecuccoli »  | 98  |
| 5. Al Monte Maggiore »          | 98  |
| 6. Al Monte di Cant 'a Grilli » | 100 |
| 7. Al Monte della Retaja . »    | 100 |
| 8. Al Monte delle Coste . »     | 101 |
| 9. Al Monte di Javello »        | 101 |
|                                 |     |

| 102 |
|-----|
| 104 |
| 105 |
| 105 |
| 105 |
| 106 |
| 103 |
| 107 |
| 108 |
| 108 |
| 109 |
| 109 |
| 110 |
| 110 |
| 111 |
| 111 |
| 112 |
| 112 |
| 112 |
| 113 |
|     |

pe

#### = 130 =

| 30 Al Monte Castel Guerrino pag | . 114 |
|---------------------------------|-------|
| 31 Al Monte Citerna »           | 115   |
| 32 Al Monte Spicchio »          | 116   |
| Flora Alpina                    | 117   |
| Indice Alfabetico »             | 121   |

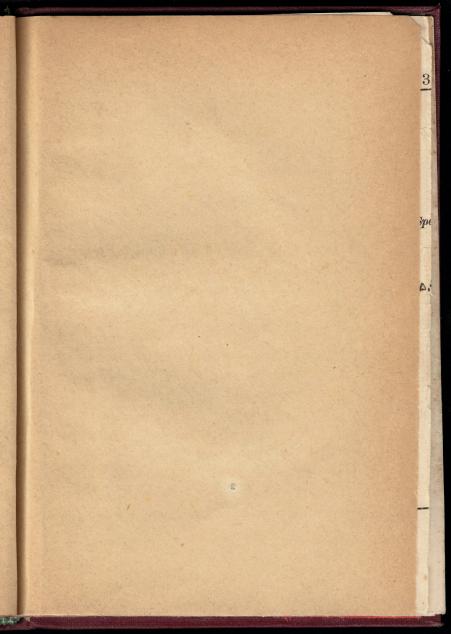





Spe

A .







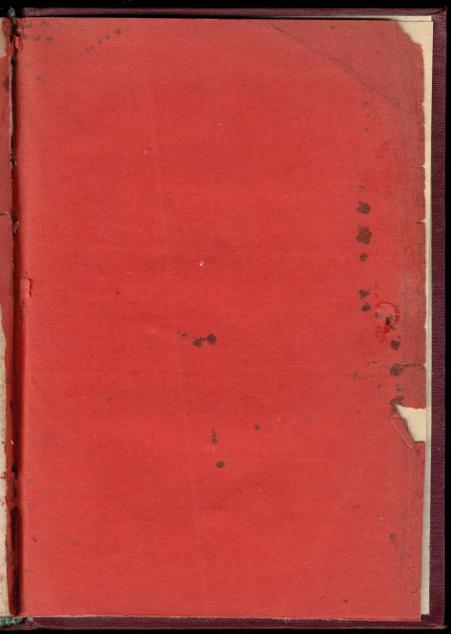

## CAMALDOLI

E

## SUOI DINTORNI

GUIDA ILLUSTRATA
CON CARTA TOPOGRAFICA

Prezzo Lire 1,50

## DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

# VALLOMBROSA

E

SUOI CONTORNI

QUIDA ILLUSTRATA CON CARTA TOPOGRAFICA

Per l'acquisto delle Guide di Montepiano e di Camaldoli, inviare Cartolina-Vaglia del relativo importo all'Autore Ranieri Agostini Via Maggio N 6 Firenze. Verra spedita franca di porto.

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME LIRE 1,50

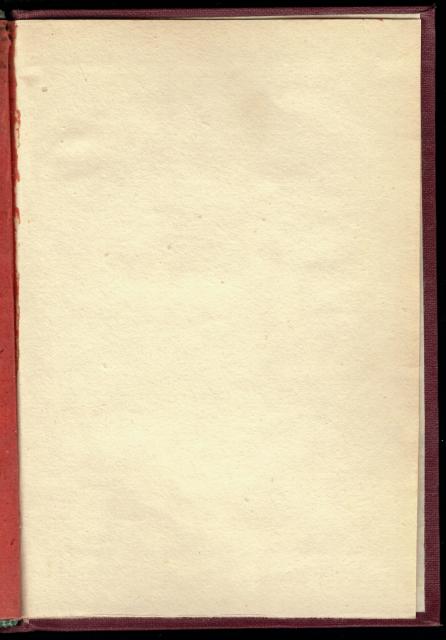



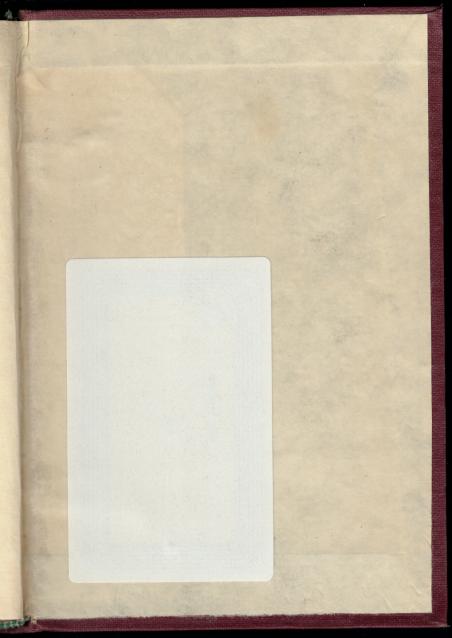

